

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





8/

MARITI

2 BCB 1774

Mariti

BOB

. . • . • .

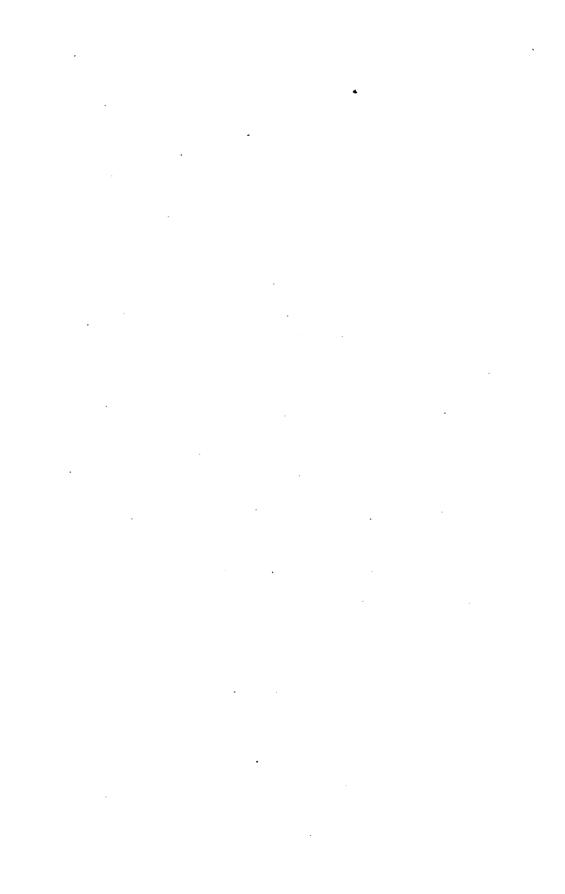

• 

Sound

Mariti BCB

•





1

**v..** 



AL NOBILISSIMO SIGNORE

## RANIERI

MARCHESE DI COLLE, PETRICIO. E PETRELLA. ec.

Onore di conoscervi, prestantissimo Signor Marchese, dette in me luogo a cer-

a certe riflessioni, per le quali devesi alcuna testimonianza dell' umile, e verace stima, che vi professo. Notai sino dalla prima ossequiosa visita accordatami più, e diverse prerogative in Voi medesimo non ovvie certamente, anzi rare.

Con somma gentilezza mi ricercaste di quelle notizie straniere, che ne i miei Viaggi acquistar potei. Faceste retta discussione sopra molti Costumi Orientali. Dimostraste saggio criterio nell'approvarli, o no; e mi obbligaste, domandandomi le ragioni, le disferenze, e le possibilità di varj articoli.

Da ciò conobbi qualmen-

te

te risedeva in Voi buon capitale di lettura, e di studio, forte discernimento, prontezza di spirito, lodevol genio d'intendere, ed un tratto manieroso da incontrare la sodissazione di chicchessia. A retta equità pertanto, Signor Marchese, il vedervi, il savellarvi, ed il molto valutarvi ell'è tutt'una.

Riprova siasi di ciò la dimora vostra quì nella Città
dell' Arno Regina, ove Voi
tanto in questo, quanto in un
precedente soggiorno di più
anni, come sento, apprezzar
vi faceste, e vi fate, oltre il
merito della generosa, e dell'
avita Nobiltà Vostra (1) per

<sup>(1)</sup> La Famiglia de' Marchesi di Colle,

Cultura, per Talento, e per Urbanità, in somma per un vero Cavaliere.

Ri-

Petriolo, e Petrella fu, ed è una delle più ragguardevoli d' Italia . L'Albero Genealogico della medesima richiama l'estimazione di chiunque. Vi si trova nell' anno 961. un Ugo Marchese di Toscana, e questi fu Fedele de' Regi Berengario I. e Adalberto. Vi si osserva un Ranieri, Duca, e Marchese pur di Toscana, e di esso si conservano tuttavia de i Placiti Regio - Ducali negli anni 1014. e 1016. Vi fa similmente luminosa comparsa un Figlio del detto Ranieri, cioè Ugo. o Uguccione altresì Duca, e Marchese di Toscana, e del quale sussissono Atti Giurisdizionali degli Anni 1044. 1059. 1072. ec. Il Feudo nobile, ed antichissimo di tal Famiglia venne poi diviso in alcune Branche, una delle quali è quella degli stessi Marchesi di Colle, Petriolo, e Petrella, ridotta di presente a due soli Fratelli Maschi, che sono i Marchesi Ranieri, e Cammillo. Altre due Branche superstiti a' nostri di son quelle de' Marchesi Del Monte Santa Maria, e di Sorbello, co' quali i Marchesi di Petrella si trovano altresì strettamente imparentati.

Ricordandomi eziandio, che ne' discorsi, con i quali v' intrattenni, ebbe luogo l' Istoria della Guerra della Soria, colà in questi ultimi anni suscitata dalle Armi del famoso Aly-Bey, stimai sin d'allora, che a Voi solo si appartenesse l'indirizzo di questa Seconda Parte dell'Istoria medesima, giacchè in essa di a 2 Con-

Ebbero parimente parentela co' Petramaleschi, o siano Tarlati sino nel Secolo XIV. in cui su il sommo della Potenza, e della Nobiltà loro, e con i Signori, e poi Duchi della Cornia &c.

Questi ed altri pregj di tale Nobilisti.
ma Famiglia bo io rilevati dalla Memoria Informativa fatta per essi Signori
Marchesi di Colle, Petriolo, e Petrella
dalla dottissima, ed erudita Penna del
Signor Avvocato Lodovico Coltellini, sampeta in Firenze l'Anno 1772.

Contrade si parla, nelle quali alcuno degl' Illustri Vostri Antenati, sin circa la metà del Secolo XII. prestò gloriosi servigi ad Augusti Principi, ed all'Impero, virilmente combattendo per la Cattolica Fede (1).

No-

<sup>(1)</sup> Si allude al Marchese Uguccione uno degli Ascendenti per linea retta de i noîtri Marchesi. L'Imperatore Federico I. confermò, e concesse a detto Uguccione Marchese di Colle ,, Pro se, suisque beredibus, & posteris in perpetuum il prefato Castello di Colle, jure bonorabilis Feudi, come pure altre Terre, Castel-la, e Luoghi estesamente nominati nel Diploma speditogli nell' Anno di Cristo MCLXII. Indict. X. In esso Diploma l' Imperatore si dichiara concedere al Marchese Uguccione, quello che ivi gli concede, Propter preclara servitia que nobis, & Imperio intrepide exhibuit, & maxime in Partibus transmarinis propter Catholicam Fidem viriliter preliando, & in posterum exhibiturus credicur. Ciò può

Noterete Signor Marchese, in queste stesse Carte più, e diversi tratti di regolamento economico, e di politica, e vi sovverrà, che alcun altro Personaggio del Sangue Vostro chiarissimo sece con esfa onore, e benefizj all' Italia (1).

a 4

Po-

essere accaduto nella Crociata promossa per la zelante eloquenza di San Bernardo nell'anno 1146. e seguenti, nei quali, secondo gl' Istorici di quei tempi, e fra i nostri come dice anche il Muratori, copiosa Nobiltà passò in Levante a i, militare contro de i Nemici del Nome, Cristiano a Annali d'Italia. Anno 1146. Nella citata Memoria Informativa a pag. CGVI. si vede riportato per esteso il suddetto Diploma di Federico I.

(1) Merita di essere specialmente commemorato il Marchese Enrico, o Arrigo, o Rigone uno de i tre Figli del Marchese Uguccione, di cui si parlò nella Nota precedente. Questo Marchese EnriPotrà trattenervi il racconto d'imprese, o di fatti militari, e non senza piacere, essendo Voi ben versato anche nelle Meccaniche si Civili, quanto relative alla Guerra,

di

co, che appellavasi per soprannome il Guercio fu Ambasciatore, e Plenipotenziario di Federico I. nell'anno 1183. al Congresso di Piacenza fra i Nunzi dell' Imperator suddetto, e i Lombardi, e loro Alleati. L'Atto è riferito per esteso nelle Antiquit. Italiae Medii Aevi Tom. IV. Dissert. XLVIII. pag. 275. e segg. Questa fu l'apertura del famoso Congresio, per cui nell' anno istesso fu dato compimento alla grand' Opera colla famosa Pace di Costanza. Adunque il Marchese Enrico fu quello, che insieme col Vescovo di Asti, e con altri due Personaggi, a i quali precede sempre il nostro Marchese, corrispose gloriosamente alla fiducia Imperiale, rendendosi altresì benemerito ali Italia tutta, perchè in tomma quei Trattati ridotti a conclusio. ne, e quella Pace di Costanza furono un benefizio rilevantissimo, e per Gesare, e per gl' Italiani.

di che più faggi avete dimostrato, e ragionar ne potete a scranna con gli stessi Architetti di Professione, o Maestri

di Tattica (1).

Egli è da vedersi ancora nella precitata mia Istoria ora il favore, ora il disfavore accordato da varj Principi, ed ora il buono, e leal servizio prestato loro, e talvolta no. Coincide pur questo, e nella miglior parte, giacchè molti

<sup>(1)</sup> Lodevolmente perciò il Sig. Marchese Ranieri a cui ho l'onore di dirigere quetti miei Fogli servi per lo spazio di più anni l'Imperator Francesco I. di G. M. in qualità di Sotto - Tenente de i Bombardieri, e dall' Altezza Reale del Regnante Pietro Leopoldo Nostro Augusto Sovrano è stato detto Signor Marchese decorato col titolo di Capitan d'Artiglieria, e del Genio dell' istessa Reale Altezza Sua.

della Progenie Vostra, Signor Marchese, conseguirono fregionorisci, affettuose parzialità, e grazie dagl' Imperatori, da' Romani Pontesici, dalla Repubblica Fiorentina, da' Sovrani Medicei, e dagli Augusti loro Successori per benemerenza di Fede, e di Opere (1).

Ter-

<sup>(1)</sup> Per alcuna illustrazione di ciò giova indicare il Diploma già citato di Federico I. Imperatore de Romani, con cui si conferma, e concede a Uguccione Marchese di Colle l'istesso Castello di Colle, ed altri molti con Gius di Feudo Onorevole per esso Uguccione, e suoi Eredi. e Posteri in perpetuo Au. MCLXII. Così altro Diploma d'Investitura della Marca di Guido concessa dal medesimo Federico I. Imperatore ad Arrigo, e ad Ugolino Fratelli, e Marchesi, ed a i loro Eredi Maschi ec. An. MCLXVII. Di più l' Investitura Feudale concessa da Arrigo VII. Imperatore a Rigone Marchese Figliuolo di Ugolino Nipote di Rigo-

Termina il mio Libro colla disgraziata ecclissi di A-ly-Bey precitato, e questo a 6 è quel-

ne Bishipote di un altro Rigone, e a Ghino Marchese Figliuolo di Mira, Nipote di Guidarello, Bishipote di Rigone. Dat. in Castris apud Sanctum Cassianum unte Florentiam secundo Idus Decembris Auno Domini MCCCXII.

Fra i Papi trasceglieremo Paolo II. Sisto IV. Innocenzio VIII. ed Alessandro **VI. da'quali fu** prediletta la Famiglia de Marchesi di Petrella, e individualmente la Persona di Monsignor Cristofa» no Vescovo di Cortona, da essi tenuto in Corte, ed impiegato ancora in più, e diversi luminosi, e gravi affari. Il suddetto Innocenzio VIII. spedì una Bolla, che si conserva Originale nell' Archivio dei precitati Marchesi in cui Domus, & tota Familia Marchionum Pratellae fi dichiarano ex antiqua, o approbata ha-Etenusque pacifice observata consuetndine, liberi, ed esenti da i Pedagj, Dazj, Gabelle ec. Dat. Romae An. MCCCCLXXXVII. Decimo Septimo. Calendas Februarii.

in

eri

ii fi Iar•

ille,

100-

edir

Co-

Viar-

ede.

yg0-

lore

. Di

a Ar

irche Rigo

ge

La Repubblica Fiorentina, fin da che ebbe il dominio di Cortona, rilguardo con protettrice amicizia questi Marchesi.

Da i

è quello, che non è punto applicabile nè al Mecenate, nè all'Autore.

Cef-

Da i Sovrani Medicei, si risguardarono con eguale, ed anche maggiore affezione. Cosimo I. Duca, e quindi Gran. Duca concesse nell' Anno 1555. la Cittadinanza Fiorentina al Marchese Evangelista di Petrella, ed a tutti i di lui Figliuoli, Nipoti, Pronipoti, e parimente a tutti i Posteri del medesimo. Detto Marchese Evangelista fu Avo del Tritavo de i Marchesi ora viventi, che perciò godono eziandio tal Privilegio» Al Nipote del suddetto Evangelista, cioè al Marchese Onorio, Tritavo de' Viventi, un' altro Gran - Duca, vale a dire Ferdinando de' Medici nell' anno 1590. spedì Diploma, col quale lo creò onorevolmente Cavaliere dell' Ordine di Santo Stefano Papa, e Martire. Il suddetto Marchese, e Cavaliere Onorio, e il ci lui Figlio, ed il Nipote, ed il Bisnipote, che fu Padre de' Viventi furono tu ti successivamente impiegati dallo stesso 5 vrano, e dagli altri Medicei, e dall' In. peratore, e Gran Duca Francesco I in più, e diversi Governi anco principali dello Stato per quali tutto il tempo della vita loro.

Cessi ogni tristo augurio. E quantunque uno trovar si potesse in qualche disgradevol situazione, grazie al Sommo Dio, in Egitto qui non siamo.

H Poeta di Corte (1) suggeriva nel cuor dell' Inverno al suo Taliarco alcune massime, delle quali repetere or giova soltanto quei pochi versi. Permitte Divis cetera, e quel che segue, cioè giusta l'elegante Parasrasi di Daccier, Laissez aux Dieux le, soin de tout le reste. A ces, Dieux qui n'ont pas plû, tôt appaisé les vents mu, tinez contre les ondes é, cumeuses de la Mer, que, par

<sup>(1)</sup> Horat. Lib. I.Carm.Ode 1X. ad Ibaliarcum.

" par un effet admirable de " leur sage Providence les " Cyprés & les Arbres des

" Cyprés & les Arbres des " plus hautes Montagnes sont

" dans un profond repos "

Scusate Signor Marchese questa mia digressione, e se frattanto per un tratto di mia venerazione, ed anco per gli altri motivi presati quest'Opuscolo, qualunque egli siasi, vi offerisco, e consacro accettate in esso il poco per il molto, ed insieme i miei più osfequiosi rispetti.

Di Voi Nobilis Signore.

Firenze 30. Aprile 1774.

Umilifimo Servitore Glovanni Mariti



## **GIOVANNI MARITI**

A CHI LEGGE.

Estò da me pubblicata colle Stampe sin dall' anno 1772. un' Moria della Guerra accesa nella Soria l'anno 1771. dalle Armi di Aly-Bey dell' Egitto : Questa come disti anch' allora, pervenuta erami da un Amico mio; dell' esattezza, e della sincerità del quale io nulla aveva, che dubitare. In tale occasione feci precedere la medesima da

da tre Paragrafi, che conobbi necessarj per una maggiore intelligenza; e di più vi aggiunsi molte Note, le quali eccedendo la materia, che contenevasi nel Testo, stimai convenevol cosa di metterle dopo l'Istoria medesima, tanto più che la loro lettura, fatta anche separatamente, poteva servire di particolare istrazione, e di piacere.

Nel tempo, che stavasi imprimendo tuttociò, si sparsero
per l'Europa altri fatti relativi alla stessa Guerra della Sorta, di alcun de i quali ne fui informato originalmente; onde per sodisfare al
genio di taluno serisi un' Appen-

pendice, la quale posi nel Libro medesimo dopo le Note.

Poco fa dalle mani stefJe, dalle quali mi era stata
rimesa la Prima Parte dell'
Istoria, ne ricevei altresi il
proseguimento, che è quello,
che forma la seguente Seconda
Parte, la quale non oltrepassa
il termine del Mese di Ottobre 1772.

Peraltro anche questa sembrommi scritta dall' Amico mio colle stesse eccezioni della Prima, cioè mancante di qualche particolare spiegazione per rendere più facile l'intelligenza di alcuni termini a chi non avesse perfetta cognizione delle cose Orientali. Ma potrassi alle oc-

correnze aver ricorso alle Note della Prima Parte, coll' aiuto delle quali verrà sodisfatta la giusta curiosità; ben vero che per supplire quanto mancava in quelle, non ho lasciato qui pure farne alcune altre poche, quali si leggeranno in piè di pagina.

Debbo peraltro avvertire il mio Lettore, che senza esser pervenuto prima a cognizione, è stata fatta in Venezia la ristampa della Prima Parte di quest' Istoria, nella quale vedesi esattamente seguitata quella da me pubblicata l'anno 1772. colle stampe di Firenze, ed alla quale con mio rincressimento bo ven duto

duto mutato il Frontespizio, forse ciò fatto dal Veneto Editore per suoi secondi sini, avendo male a proposito intitolato
il mio Libro lstoria di AlyBey &c. quando io non intesi di pubblicare se non l'Istoria della Guerra della Soria &c. (1)

E se da me su scritto in esa alcuna cosa, che appartenesse all'Egitto, e ad Aly-Bey, su perchè i satti seguiti in quel Regno, e le memorie di quel Soggetto avevano troppa connessione coll'Istoria corrente della Sorta, dalla quale non potevano separarsi senza mancare al do-

<sup>(1)</sup> Ciò fu offervato, e rilevato anche dal Novellista Fiorentino, nelle Novelle Letterarie del di 10. di Dicembre 1773. al N. 50. pag. 795.

dovere, ed all'esattezza di un Istorico.

Ha aggiunto il Veneto Stampatore alla sua ristampa una continovazione, e supplimento sino alla morte di Aly-Bey. Ma la sollecitudine da lui avuta nel farciò l'ha privato di tante altre Notizie, che precedono la morte del detto Bey, e le quali saranno appunto tutte quelle, che si contengono in questa Seconda Parte, che pubblicasi ora.

In appresso è seguita la morte del suddetto usurpator del Regno dell'Egitto, che tanta comparsa ha fatto in questa Istoria, onde io per non lassiare privo chi bramasse di

fapere i successi sino a quel tempo, assicurato sopra buoni monumenti ne ho fatta una Continovazione, e proseguo l'Istoria sino al Mese di Maggio 1773, in cui il detto Aly-Bey cessò di vivere.



## CORREGGASI

a pag. 147. ver. 3.

Ove dice Aly Figliuolo Leggafi Selebi Figliuolo, del Capo d'Acri. del Capo d'Acri.

## a pag. 152.

Ove fimilmente dice Leggafi come fopra Aly Figliuolo del det- Selebi. to Capo d'Acri.

Il fuddetto Selebi era Capo della Città di Tiberiade, e fue adiacenze,

## 1 S T O R I A

DELLA GUERRA

# DELLA SORIA.

Essura considerabile azione s'intese succedere nella Soria durante gli ultimi due Meli dell' Anno 1771. Solamente Daher D' Omar, Sciehk, odia Capo d' Acri co" suoi Figli sempre înquieti nellă loro ambizione di guerreggiaro, e intendi fempre de confervarir de reputazione delle loro Armi, che fino allora li erano acquellata, non cellarono di continevare le loro piccole fcorreries facendo nascero distempt in temposaleuni leggeri combatrimenti dra da una parte? ed or dall'altra; affine di mante ! - 12

nere nella tema i loro avversarj, e di alimentare in un punto medesimo il favore de i partiranti a

loto vantaggio.

Aly-Bey dall'altra parte, dopo il ritorno dalla Soria in Egitto del fuo Generale Mahamed Bey Abu-Dahàb, entrato in sospetto della di lui fedeltà, viveva sempre in una agitazione di animo così fiera, che non si occupava in altro, che nel pensare al modo di farlo perire o colla forza, o coll'inganno. Erano in fatti queste le due sole strade, per le quali poteva pervenire al suo intento; ma tanto nell'una, come nell'altra incontrava sì forti oftacoli, che rimirandone l'evento a traverso de i medesimi, altro non icorgeva, se non che una grande incertezza nell'esito del suo disegno.

Già si era accorto Aly-Bey, che Ahu-Dahab macchinava anchi esso un egual sorpresa contro di luis e conosceva, che la fortuna rideva piuttosto dalla parte di quoso suo.

Av-

Avversario, che dalla sua; perchè con esserii Abù - Dahàb assicurata l'assezione delle Truppe, che comandava, veniva con ciò a stabilirii più facilmente un parrito da potergli sar fronte.

Non c'è niente, che muova più il favore, e le acclamazioni del Popolo verso i progressi di un Principe usurpatore, quanto la prosperirà delle di lui intraprese; tutti allora sono adulatori della di lui fortuna; se questa non gli arride appieno, le popolari disposizioni divenute inermi si rassreddano, e declinano al cambiamento; se essa poi manca interamente il popolo ancora perde la fiducia, e segue la di lei incostanza, e degenera coll'animo in sentimenti di orrore, e di alienazione.

Aly 7 Bey intese pur troppo il pericolo, che poteva nascerne dagli essetti di un tal rissusto popolate, e doveva tanto più temerne le conseguenze, in quanto che non A 2 es-

essendo egli pervenuto al comando dell' Egitto, se non per la via della Fazione, e della Tirannia, tutti i suoi partitanti, erano piuttosto seguaci della sua fortuna, che del di lui titolo di Sovrano.

Il vergognoso abbandono di Damasco, benchè commesso dall' infedeltà del suo Generale Abù-Dahàb, gli cagionò gran discredito nella maggior parte de i suoi aderenti, e questo lo vedde eosì manifestamente nell'animo loro, che principiò a credere fin d'allora esfere per lui troppo azzardoso il sidarsene.

Parve per altro in certa maniera, che la sorte volesse assisterlo, poichè i Figli d'Ahmèd Mollà Re di Marocco destinati per il Pellegrinaggio della Mecca, avendo traversato in questo tempo la Barbersa con un seguito di otto, a diecimila Soldati, entrarono nel Cairo per unirsi a quella Carovana, che altresì era di partenza alla volta del-

la Mecca per andare a fare la solita annual visita al Sepolero di Maometro, che conservasi in Medina.

Nel profeguire adunque quei Principi Marocchini il loro viaggio lasciarono sotto gli Ordini di Aly-Bey buona parte di quella Truppa che seco condotta avevano dalla Barbería.

S'immaginava Aly-Bey di ristabilire con questa il suo buon credito, e di assicurare le proprie speranze. Ma siccome nel momento,
che accordava a questi stranieri tutta la sua siducia, passava a manisestare a i suoi altrettanta dissidenza, perciò senza accorgersene veniva a perdet molto in un simil tratto di mala intesa politica.

La di lui autorità intanto principiava a perdere il folito vigore nell'ingrandimento del partito contrario. Tutto dimostrava, che si disponesse ad inclinare al suo peggio, e la sorte pareva, che si preparasse a porlo di nuovo in giuoco In Soría per altro si viveva nella continova lusinga di veder comparir dall' Egitto nuovi rinforzi. Le Truppe Egiziane, che si trovavano sparse per la Soría, e per la Palestina non eccedevano il numero di sei in settemila Uomini. Ognuno conosceva, che queste non potevano servire all'adempimento di nessun progetto.

La Città di Seida era guardata da una guarnigione di quattrocento Soldati Egiziani comandati da Mustafà Bey, senza contare altrettanti, che vi erano dalla parte del Capo di Acri. Aburraham Bey si trovava accampato in vicinanza di Acri con un altro Corpo di circa quattro-

mila

mila Egizj. În Gaza ve n'era un Presidio di ottocento, ed in Rama ne dimoravano altrettanti. Tale era il numero delle Truppe, e la disposizione di Aly-Bey in questo tempo; sicchè poco si poteva sperare da un Corpo di Milizia così piccolo, e tanto smembrato.

I Drusi del Castravano dopo essere stati scacciati di Seida (1) e aver sostera una gran perdita sotto la condotta dell'Emir Juses, appena che surono ritornati nella loro Provincia, attribuendo i loro svantaggi unicamente alla cattiva fortuna del loro Generale, principiarono secondo lo spirito di sazione, e d'indipendenza, proprio dell'uso loro, a dimandare un cambiamento, volendo che l'Emir Mansur, Zio dell'Emir Juses riprendesse il Governo.

L'ammutinamento formava una voce generale in favore di detto A Man-

<sup>(</sup>i) Erano stati seacciati di Seida fin dal di 132 di Ottobre 1771. da i Metuali, Truppe Aleste dai Capo d'Acri.

Mansur, il quale considerando, come l'equilibro della loro bilancia politica il vederli divisi in due Partiti l'uno a tavore del Gran Signore, e l'altro di Aly-Bey, volle lasciar mantenere il metodo già principiato, e rappresentare sra loro questi due Personaggi, giacchè con ciò veniva stabilita in un modo meno dubbioso di qualunque altro la tranquillità, e la sicurezza de i suoi Patriotti, in faccia di ogni evento, che poteva derivare dalla fortuna delle Armi.

Fermò questi per altro l'impeto popolare, proponendo un Congresso di tutti gli Emir, cioè di tutti i Principi, e di tutti gli Sciehk o siano Capi, per deliberare sopra quello, che sarebbe stato necessario intraprendere relativamente alla positura degli attuali assari.

Tal Congresso su tenuto in Deral - Gamar, piccola Città situata sopra l'alto di una Montagna, ove il loro Grande Emir ha stabilita la sua

Re-

Residenza, e dove secondo le Costituzioni Druse debbono esser fatte turre le Generali Adunanze.

Il resultato del medesimo su di dover ristabilirsi nella neutralità, e perciò doversi deputare una Perfona ragguardevole fra di loro, la quale venisse spedita al Capo d'Acri, per domandargli a nome di tutti la di lui amicizia. Fu mandato adunque Burrùs Aga (1) Ministro dell'Emir Mansùr incaricato degli ordini necessari.

Il Capo d'Acri sempre cortese nelle sue accoglienze, lo ricevè con onore, e lo ringraziò de i sentimenti favorevoli, che aveva per lui l' Emir Mansùr, protestandogli che la di lui amicizia sarebbe stata inva-

ria-

<sup>(1)</sup> Bucrus Aga, o fia Pietro Aga, di Religion Criftiana; il quale a tempo dell' Autore faceva la fua ordinaria Refidenza in Barúti, e da cui è stato conosciuto personalmente, non può negarsi, che fra gli Orientali non sia un Uomo di politica grande, e degno di esser prescelto in una commissione d'importanza.

riabile a suo riguardo; ma che rispetto all' Emir Jusef non era più in suo potere di riconciliarsi con esso 4 perchè gli ordini di Aly - Bey vole. vano, che il detto lusef rinunzial. se al Governo del Castravano, e che abbandonasse il comando della Armi Druse.

Questa risposta, che era sutta ineguale all'aspettativa di ognuno , irritò talmente gl'animi de i malcontenți, cioè de i partitanti dell' Emir Jusef, che vedendo succedere così da vicino il disprezzo alla perdita fatta dalle loro Armi, risolvettero di riunirsi di nuovo sotto il comando del detto Emic Jusef per andar seco a sodisfare la loro vendetta, e gingnere con offa al riacquisto del perduto concetto.

Non ostante per altro l'estetior premura, che l'Emir Mansur aveva dimokrata per rimettere gliaffari in calma, fu sospettato da i più accorti, che ciò fosse un tratto della sua politica, e che in offetto egli nutrisse sempre l'antico odio verso il suo Nipote l'Emir Juses, tramandogli di nascosto qualunque sorta d'inganno per farlo mal riuscire in tutte le sue intraprese; onde venne da essi creduto, che anche nella sudderta occasione sossessamente attraversato alle vie di questo accomodamento, quantunque ne sacesse conoscere ogni pensiero per la buona riuscità.

Passiamo a vedere adesso quanto opera Daher d'Omàr per assicutare Aly - Bey della sua amicizia. Daher adunque nel di 4. di Dicembre 1771. sece arrestare il suo Figliuolo nominato Ottomàn, e accompagnato da buona Guardia lo mandò in Cairo sacendolo consegnare nelle mani di Aly - Bey. Il motivo di tal deliberazione prendeva origine da un rimprovero, che dicesi aver satto Aly - Bey contro detto Ottomàn al di lui Padre, concepito ne sansi seguenti.

Piel tempo, che io voleva

 per-

= persuadermi della Vostra fedel-= tà, e di quella di tutti i Vostri, = me ne sento impedito dalla sicu-= ra conoscenza, in cui io sono di = tutti gl'intrighi, che ordisce il = vostro Figlio Ottoman. Sappia-= te, che egli cospira nascostamen-= te, e con tutto l'impegno conz tro di noi due a favor de i Dru-= fi, e del mio Servo Abu - Dahab, = nel tradimento del quale si di-\* mostra ugualmente complice. Se = avete in orrore un simil delitto. = dovete dimenticarvi, che prende = forgente in un vostro Figlio, af-= finchè le Paterne passioni non = possano servir di resistenza a pu-In-= nirlo.(1)

<sup>(1)</sup> Il saddetto Ottomàn Figlio del Capo d'Acri è sempre stato di un carattere equivoco, capace di qualunque tradimento, e per cui i sospetti di Aly-Bey potevano essere bene appoggiati. Ambizioso all'ultimo segno anche più di una volta ha insidiato alla grandezza del Padre, dal quale gli è stato molte volte perdonato, perchè appunto in questo Figliuolo era il suo maggior amore.

Intese il Capo di Acri la forza di tali espressioni, e seppe bene scorgere in esse, che Aly-Bey dubitando anche della di lui sedeltà, andava con esse cercando una prova convincente, che poreste assicutarlo da ogni sinistro sospetto; sicchè Daher nel mandare ad esso il suo Figlio Ottomàn così gli rispose,

= Eccovi il mio Ottoman. Il = delitto, che gli apponere di el-= lere a me traditore, e a voi an-= cora, cancellando dalla mia idea = l'Immagine di Figlio, egli sol-= lecita contro di se medesimo tutta = la mia avversione. Esaminato che = voi averete attentamente la veri-= tà del caso suo, e che lo avere-= te convinto di una colpa si nera, = arbitrate pure de i fuoi giorni con = Sovrana autorità = Ma Aly-Bey fi contentò per allora di tenerlo in arresto, affine di poter prendere il tempo opportuno a deliberare sopra di tale oggetto.

Intanto la Soria non era me-

no da compassionare non tanto sotto le dure conseguenze di una guerra che andava sossirendo, quanto sotto un general tirannico Governo,

che l'opprimeva.

Fetràh Palcià di Tripoli incapace di resistere all' impeto della sua cupidigia, s'abbandonò sino da i principi del suo Governo alla massima licenza; passò a Laracchía, o sia Laodicea antica, ove dette mano a molestare tutta la Cirtà con estorsioni, e qualunque altra violenza. La sua voracità era così smissurata, che non potevano servire a fargli argine ne i sentimenti dell' umanità, nè della compassione; rovinò molte Famiglie, e molte altre le costrinse alla suga.

Corle nella Cirrà di Tripoli la voce di questo suo comportamento, e su intelo con universale avversione. Poco ci vuole ad immaginarsi l'effetto, che produsse nell'animo di tanti malcontenti, che

si era da se stesso procacciati.
Era-

Erano informati questi, che in' breve doveva restituirsi appresso di loro, e, persuasi, che si sarebbe autorizzato ad usar ancor fra essi la medesima licenza, si prepararono ad opporglisi, ed a non prestare al medesimo obbedienza alcuna.

In fatti Ferrah Palcia fece il suo ritorno in Tripoli, e appena istruito delle disposizioni del Poposito, si propose di operare con impeto, e senza ritegno, domandante do dagli abitanti di quella Città delle forti contribuzioni di danaro.

Tutti quelli, che per titolo d'impiego, o di privilegio dovevano ellerne esclusi, ci sucono esattamente compresi, e le stesse Nazioni
Europee, che ivi sono stabilite non
godernero il privilegio, che hanno
di dovebno essere asenti.

Il Popolo principio advoltare, e le domande del Palcía furono allora intelcolare colle minacce. Di più non si voleva per far nascere l'ammuninamento. I principali della Città non erano più ascoltati, e la rivolta era ben pronta a formarsi. Era così gonsio il torrente de i sediziosi, e de i malcontenti, che facilmente averebbe potuto sommer-

gere nel suo impero.

Fu allora che il Pascia conobbe il pericolo in tutta la sua estensione trovandosi vicino al momento di esser bruciato con tutta la sua
Gente, se il dì 28. di Gennaio
1772. non prendeva la suga con
tutte le sue sorze verso Damasco,
ma egli morì infelicemente per il
cammino oppresso dallo scorno, e
dallo spavento.

Appena la Città di Tripoli si trovò libera dal suo Tiranno, su subito da i suoi principali Rappresentanti tenuto un Congresso, nel quale restò stabilito di spedire una Deputazione in Costantinopoli, alla quale commessero di rappresentare alla Porta. = Che Fettàh già = Pascía di Tripoli avendo colle = sue ingiustizie, e continove ves-

= fazioni fatto nascere fra il Popo-= lo molti animi mal contenti, a-= veva in tal forma disposta la Cit-- tà al tumulto, e alla sollevazio-= ne, la quale era andata aumen-= tando a misura, che il detto Pa-E scià imperversava contro di loro; = che la cospirazione popolare di-= venuta in breve tempo quafi im-= placabile, il ritegno non aveva = avuto più luogo. Fettàh Pascià = vedendosi minacciaro dalla furia = del Popolo era stato obbligato a = fuggire. E che fir almente la Cit-= tà intanto implorava la clemen-= za del suo Morarca, dimostran-= dogli, che l'afpulsione del suo ≤ Tiranno meritava di essere riguar-= data, come un moto della Prov-= videnza, la quale aveva voluto \* fervirsi di questo mezzo per pu-= nire in esso l'abuso vizioso, che = faceva dell'autorità compartitagli = dalla Maestà Sua tutta aliena da i = sentimenti di disamore, e di op-# prensione per il Suddito. Che = ella non intendeva di essersi ri-= mossa dalla sua dependenza, e = che anzi averebbe ricevuta, e pre-= stata sommissione a qualunque al-

= tro Pascia, che le fosse stato de-

= stinato, in Governo, =

In questo frattempo Raggèb Pascià (1) neminato al Governo di Seida, essendosi avanzato sino a Tripoli, domandò da colà al Capo d'Acri, che ritirasse le di lui Truppe, e quelle di Aly-Bey dalla suddetta Città di Seida per lasciargli libero l'ingresso al di lui posto. Esso gli rispose, che questa determinazione

pon

<sup>(1)</sup> Nel 1771. era Pascià di Seida Dervis, per succedere al quale era stato nominato dalla Porta Numan Pascià, ma non ne prese mai questi il possesso, mentre la Città di Seida su conquistata da i Metuali, alleati del Capo d'Acri, il dì 23. di Ottobre di detto Anno 1771. nel tempo che vi era tuttavia a quel governo Dervis Pascià, che su costretto a suggire. Fu poi spedito il suddetto Raggeb Pascià con delle sorze considerando esser questo un Uomo di più valore, e di maggior sortuna.

non dipendeva dal suo arbitrio, che esso n'era padrone di volontà di Aly-Bey, d'ordine del quale risedeva in detta Città Mustafà Bey col titolo di Sangiac, cioè di Governatore delle Armi, al quale piuttosso, che a lui averebbe dovuto addirizzarsi.

Scrisse allora Raggèb Pascià una lettera al detto Mustasà intimandogli di dovere abbandonare la
Città, verso la quale era venuto con
ordine della Porta per prenderne il
possesso. L'esortava poi a non autorizzare colla sua dimora nella medesima il titolo di usurpazione, sorto del quale Aly-Bey se n'era reso.
Padrone, e di riconoscerne lui come il legittimo Governatore.

Mussaà Bey poco disposto a fingere ciò che pensava sopra tal oggetto, gli rispose che poteva presentarsi per prenderla con tutre le sue forze, poichè lo averebbe trovato preparato per ben riceverso.

În tal circoftanza i Turchi del-

2

la Città avendo fatto qualche movimento in favore del Pascià; Mustasa Bey il giorno seguente sul pretesto di voler vedere tutti sull'arme per sare l'enumerazione di quelli, che sarebbero stati atti a poter disendere la Città, gli sece passare nel Castello, ed ivi gli sece disarmare, e gli scacciò con disprezzo, e con minacce (1).

Aly Daher Figliuolo di Daher D'Omar Capo di Acri aspirando sempre alla conquista di Damasco, procurava di appianare tutte le vie, per le quali poresse render meno dubbiosa la riuscita del suo disegno; passò perciò in compagnia del suo Fra-

(1) La Popolazione delle Città della Soría è sempre composta di Arabi, di Turchi, di Cristiani, e in qualche luogo di Ebrei; i Turchi non lo sono in gran numero, come neppure gli Ebrei; e quanto l'Autore dice qui de i Turchi della Città di Seida, sono questi per lo più Persone sorestiere al Paese, onde poteva esser facile a Mustafa Bey rinchiuderli tutti in Castello, come sece.

Fratello Salek, e del suo Figliuolo Seyd nel Paese di Horan (1) con quattromila Soldati a Cavallo.

Aly-Daher ne' 20 di Febbraio 1772 mosse battaglia a tutti quelli, che sino allora si erano avanzati per fargli fronte, e che comandati erano dallo Scienk Sciemi. Trovò in essi sul principio della forte
resistenza, ma aiutato poi dalle diB 3

(1) Hora'n è una Provincia di una vasta estensione, situata a Scirocco di Damasco, la quale comprende una huona parte di quel Paese, che si chiamava la Traconitide, ora abitata da i Drufi, che chiamanst - Drusi dell' Horan, e nella quale vi sono due principali Fortezze, che una chiamasi Nasserà, cioè Vittoria (i Greci la direbbero Nixeπολι, ed i Latini Nicopolis, Città della Vittoria) e l'altra Bus-. fora. - Quest' ultima è la Città di Basan, della quale fanno menzione le Sacre Carte in Iofu. Cap. IX. ver. 10. e che fituata era nella Tribù di Manasse di là dal Giordano. La chiamano gli Arabi anche Bussarch, e gli Scrittori delle Guerre . Sacre la dicono anche Bostra, ma non bisogna confonderla coll altra Città di Boaftra identa aktesì Bofor, che restava nella Tribà di Ruben. Lov. Cap. XX. ver. 8.

sposizioni del medesimo Sciehk Sciemi, e dello Sciehk Orfaai, che inclinavano alla sua alleanza, gli su da questi stessi offerro il mezzo di assalire le dette due Fortezze di Nassara, e di Bussóra, e di rendersene Padrone.

Un tal vantaggio gli procurò la facilità di ridurre il Paese tutto alla sua ubbidienza, e di portarlo a dichiararsi in savor suo, o de i suoi Alleati. Lo Sciehk Orsazi, che era in quella Provincia il Gran Sacerdote (1) della Setta Drusa, per rendere prù costante la loro lega, e per impegnare a savore della medesima il genio universale del Popolo, dette in Matrimonio ad Aly, ed a Salek le sue Figliuole.

Ora tornando ad Aly-Bey, questi sempre attento, e circospet-

to

<sup>(1)</sup> Gran Sacerdore, è quello, che essi chismano Grand' Akkal, cioè Capo degli Spirituali, che vale lo stesso, che Capo degl' Uomini di Legge, che nominano Akkali.

to sopra qualunque operazione di Mahamed Bey Abù-Dahàb, seppe scoprire in lui un maneggio così sospetto di tradimento, che su obbligato a non tener maggiormente occulto il pensiero, che aveva sormato di sottometterio, e nel tempo stesso le vie, che dovevano condurio all'esecuzione.

Ambidue frattanto si riguardavano interiormente, come due Antegonisti, ad uno de i quali la fortuna, e l'insidia dovevano porte in mano la vittoria dell'altro.

Abù Dahab molto inquieto; per dare sfogo alla sua macchina tanto più gli occorreva il soccorso dello strattagemma per colpire Aly-Bey, il quale per altro dissidandosi di tutte le mosse del suo Nemico; trovava in tal forma la difesa opportuna per non cadere ne suoi lacci. E la fortuna tenendo allora per Aly-Bey, gli dette altresi il di sopra nell'assare, con aprirgli la strada per mettere in pratica i suoi disegni.

B 4 Aly-

Abù - Dahàb continovando il fuo cammino penetrò adunque nell' Egitto Superiore, e ivi principiò a reclutare, e a moltiplicare la sua picacola Armata: si rese Padrone di alacuni Villaggi, e con ciò dette a dimostrare, che le sue mire erano dirette alla conquista della Provincia.

Ayùb Bey altrimenti Giobbe-Bey, che ne era il Governatore, sebbene sosse istruiro di tutti i di lui andamenti, e tenesse ordine da Aly-Bey di opponersi alle sue Armi, e di arrestarlo, nulladimeno per meglio riuscirci concluse con detto Abù-Dahàb una finta alleanza ossentiva, e disensiva, stabilita, e giurata nel modo più sacro, che si potesse tenere fra loro.

E' un grande assurdo il prestarfede à i giuramenti delle Nazioni dell'Oriente, e principalmente di quelle, che sono involte nella barbarie, poiche non gli fanno servire: ad altro, che a nascondere il tradi-

men.

mento, che meditano. Anche in questo caso si vedde avverata questa massima. Ma l'insidia rimase per altro scoperta pochi giorni dopo per mezzo di una lettera, che Ayub Bey scriveva ad Aly-Bey, e della quale se n'era già assicurato lo stesso Abù-Dahàb.

Questi finse per qualche giorno l'indifferenza; ma appena ebbe disposta la sicura riuscita del suo disegno, manifestò ad Ayub-Bey la di lui propria lettera, e convintolo di tradimento gli fece: tagliare la lingua, e le mani per aver pronunziato lo spergiaro, e per averlo sorroscritto di suo pugno; ed in tal guila lo fece incamminare verso Aly-Bey. Il dolore per altro del suo supplicio, unito alla fatica del viaggio, lo fecero soccombere a mezzo cammino, dicendoù che da per le stesso si gettasse nei Nilo, e che restasse quivi sommerso, di dove estratto, su porteto poi in Cairo, ed ivi sepolto il

dì 29. di Marzo 1772. e così terminò infelicemente i suoi giorni.

Aly-Bey instruiro di tutto, ed entrato in agitazione per i progressi di Abù-Dahàb; risoluto di sare ostacolo ad essi nel lor principio, sece subiro una spedizione contro di lui di dieci Bey alla testa di dodicimila Uomini armati (1) il comando principale dei quali su da lui commesso ad Ismail Bey.

Ma torniamo per un poco agli affari della Soria. La Morte seguita di Fettàh Pascià di Tripoli sconcertò molto i soliti regolamenti, che si sogliono prendere in Damasco per la partenza del Gerde (2).

(2) Gerde. Quello termine Turco, e Arabo fignifica il Convolo, che parte ogni:

<sup>(1)</sup> Fu detto da altri, che il numero degli Armati spediti da Aly-Bey contro Abu-Dahab fosse di cinquantamita Uomini, ma è cosa comune tra quei Popoli di non trovarsi mai d'accordo nella numerazione delle loro Atmate. I loro stessi Generali non sanno quanti siano gli Uomini che conducono, e che comandano.

29

Alv Daher che si trovava nel Paese di Horan del quale si era già reso padrone, istruito che fu da tali revoluzioni volle approssimarsi alla Città di Damasco con idéa di porla in contribuzione. Troppo per altro si sidò del proprio coraggio, e del valore della sua gente, per non curare la propria difesa, fino al punto di allontanarsi alla caccia, e di lasciare le sue Truppe disperse per quei contorni. Quei Pascià che allora si trovavano alla difesa di Damasco, vollero approfittare della poca vigilanza delle Truppe di Aly Daher, per cui fecero fare una sortita a quattro, o cinquemila Uomini, che ivi si trovavano,

anno da Damasco per andare a riscontrare la Carovana della Mecca, alla quale è solito portare diversi rinfreschi, ed altri soccorsi opportuni. Appartiene al Pascià di Tripoli per titolo di privilegio l'andare alla testa di tal Convoio, e di accompagnarlo. La Morte di Fettàh ne ruppe tutte le consuere misure.

ed inseguirono i loro Nemici, e ne

uccisero alquanti.

Informato Aly Daher della forprela, subito sopraggiunse in soccorso loro, e posta la sua Truppa nella migliore ordinanza possibile, si voltà contra gli aggressori gli battè, e gli obbligò a fuggire facendoli abbandonare sul luogo tutto quello, che per l'avanti gli avevano predato. Dopo di ciò Aly Daher passò in Saffèr (1) di do-ve il giorno seguente si restituì nella Provincia dell'Horan, e qui pole la sua applicazione al ristabilimento di quelle Fortificazioni. Di là mandò una guarnigione a Mazerib per sorprendere, o impedire il passaggio del Gerde Abdurrahman Pascia, gia Pascia di Aleppo, che lo conduceva in luogo di quello di Tripoli; ma questi essendone inteso evitò il pericolo, . e pe-

<sup>(1)</sup> SAFFE'T. Città della Galiléa, tenuta fecondo la più abbracciata opinione per l'antica Città di Betulia.

e penesrò nell' Arabia: Deferta scesgliendo una strada per vero molto disastrosa, ma assai più tranquilla, e sicura.

I disegni, che aveva presi Aly-Daher sopra tal oggetto mancarongli affatto, e finalmente il di 11. di Maggio 1772. seguì il ritorno dalla Mecca in Damasco della Carovana, condotta felicemente da Osman Pascià Serasckièr, o sia General d' Armata stato incaricato dal Gran Signore dell'amministrazione generale degli affari della Sorsa.

La letizia su generale, e viepiù venne maggiormente contrassegnata dalle acclamazioni del giubbilo popolare, quanto che viveva
ognuno in timore grande per i pericoli, da i quali veniva minacciato
il ritorno della predetta Caroyana.

E' cola intanto da notarsi, che sebbene in questi tempi l'Imperio Ottomanno si trovasse tutto in agitazione per la Guerra a lui fatale, che sostiene tuttavia colla Russia;

con

con tuttociò pareva, che le sedizioni, che regnano nella Soría, e il rimore della perdita di Damasco, lo rendessero al par di quella inquieto, e sollecito, per cui aveva ripieno gli animi di tutti delle più lulinghiere speranze, attendendo ognuno a momenti di veder comparire gli opportuni soccorsi di danaro, e di truppe per domare tanti ribelli, che si erano inalzati conero la Porta. L'esito per altro neppure si avvicinò a tante belle aspettarive, e la Soría divisa fra una diverntà grande di Fazioni non poteva essere sufficiente da se medesima a sostener tanto impegno.

Dall'altra parte le dissensioni incominciarono a prendere principio nella Samaria contro Daher D'Omàr Capo d'Acri. Mustasà Bey Sciehk di Napulosa, antica Sichem, Capitale della detta Provincia della Samaria, essendosi reso ribelle, a detto Daher lo impegnò a dover marciare contro di lui, Questi si unì adun-

que alle Truppe Egiziane, che si trovavano nel suo Territorio, e si portò all'assedio della detta Città

di Napulosa.

La difesa della medesima su in ogni riscontro così vigorosa, che per due volte il Capo d'Acri colle sue Truppe su obbligato a ritizarsi; volle cimentarsi ancor la terza, ma su obbligato ad abbandonare l'impresa dopo un tentativo di cinquanta giorni, no i quali non gli su possibile di nulla avanzare.

Ritornando adesso all' Egitto, troveremo di nuovo Aly-Bey caduto in disprezzo della sua fortuna cognuno lo tradisce, e lo abbandona agli scherzi della sorte. Ismail Bey, che egli aveva già mandato per combattere contro Abù-Dahàb, si ribella, e si volge dalla parte del suo Avversario, tira dal suo partito tutta la Truppa, che vuol seguitarto, e obbliga il resto a retrocedere in gran disordine, che su ciò il di 29, di Aprile 1772, ed Abù-Da-hàb,

hàb, che poc'anzi era stato scacciaro dal Cairo, è sul punto di ritornarvi colle Armi alla mano.

Aly-Bey vedendo, che il partito della difesa era per lui il meno sicuro si dispose a quello della fuga, rinnì la maggior parte de i suoi tesori, e porzione li sece viaggiare avanti di lui, considando il rimanente de i medesimi al suo Segretario Besgh. (1)

Parti intanto Aly-Bey dal Cairo con Ottomàn Dahèr, Figliuolo

del

<sup>(1)</sup> Aly-Bey, quando segul la rivolta d'
Ismail Bey, era dal medesimo poco distante con un Corpo di circa soli duemila
Uomini; subito avuta la notizia della ribellione del suo Generale si ritirò in Cairo, ove pensò ad ammassare i suoi Tesori per torli alla cupidità de' suoi Nemici, e seco portarli. Il dì 4. di Maggio il
Popolaccio del Cairo si ammutino, ma
su soppresso ogni tumulto dall'arrivo in
Città di Abù-Dahàb, il quale ricevutovi come Trionsante, pensò nel tempo
stesso a mutar governo, e a rimostere
ciala Città, e nel Popolò il buon ordine,
e sia pace.

del Capo d'Acri, e con circa sole mille Persone delle più assizionate al suo servizio, e nel di 6. di Maggio 1772. si presentà verso, Gaza. Trovò quella Piazza in porere de i Napulosani, i quali dopo che veddero sciolta la loro Città di Napulosa dall'assedio del Capo d'Agri erano corsi presipirosamente, sapra la detta Città, e se ne erano resi Padroni, univamente alle altre dua Città di Rama e di Giassa, con metrere in suga, turre le Truppo Egiziane, che le occupavano.

Il Capo d'Acri Dallèr D'Omar appena sentito l'arrivo di Aly, Bey nella Palestina, si parti dal suo Partie per andare subito a riscontrarlo con alcuni suoi Figli, e con un seguito di circa secento Persone a Cavalto. Lasciate aveva già Aly-Bey le vicinanze di Gaza, e riscontrato in Samaria (1) con Daher d'

<sup>(1)</sup> Fu detto, che in tal:occasione fosse stata presa: la Città di Napulésa dal Capo di Acri

Omàr, conferirono insieme, e passarono poi in Acri, ove il dì 22. dello stesso Mese di Maggio su tenuto un Congresso generale composto da i Capi de i Meruali, Popoli Maomettani della Soría, dal Capo d'Acri con tutti i suoi Figliuoli, e da Aly-Bey congli Usiam, che lo avevano seguitato (1).

In esso su proposto di convocare tutte le forze degli Alleati per andare a rimettere Aly-Bey nel possesso dell' Egitto. Seb-

Acri, ma non si verisicò questa notizia: ben è vero, che dovendo il suddetto Capo d'Acri, per andare da Acri verso Gaza, Città della Palestina, passare per la Samaria, quei Popoli vollero opporsi al suo passaggio, onde gli convenne combattere con essi; ma Daher restò il vincitore, e si sece pagar tributo da quella Provincia. Non potette per altro neppur questa volta riacquistare la detta Città di Napulosa, la quale continovò a restare in potere del Pascià di Damasco.

(1) Aly Bey nell'effere nelle vicinanze di Gaza aveva aumentato il numero dei suoi seguaci con far delle Reclute, oltre moleti altri, che erano andati di buona vo-

lontà ad offerirgli i loro servizi.

Sebbene il Capo di Acri dimostrasse ogni favorevole disposizione per secondare quanto era stato proposto, i Metuali per altro, già Alleati del Capo d'Acri, ci si oppolero risolutamente, e non vollero in nessun modo aderirci = che = faremo, dissero, nel passare col-= le nostre Armi in Egitto? abbia-= mo i Drusi anelanti della ven-= detta, e impazienti di veder na-= scere il momento opportuno, che = gl'inviti ad affalirci nelle nostre = proprie Case, perchè dovremo = noi essere i primi a farlo nasce-= re, e ad offerirlo ad essi? Sareb-= be lo stesso, che prendere una vo-= lontaria espulsione dalla Soría, e = di abbandonare i nostri Figli col-= le loro Madri alla loro tirannía, = quando ci adattassimo ad allonta-= narcene; la vita non ci sarà pun-= to cara quando dovremo cimen-= tarla per difendere la nostra Pa-= tria, ed il nostro sangue, e quan-= do con essa dovremo sostenere nel · = pun- $C_3$ 

= punto stesso l'impegno, in cui
= ci troviamb per savorire i nostri
= Amici combattendo valorosamen= te a vantaggio loro, senza però
= troppo allontanarci dalle nostre
= Contrade, essendo primo nostro
= dovere quello di guardare noi
= medesimi. =

Tali ragioni furono applaudite da tutti, e neppure Aly-Bey potette combatterle, e disapprovarle. Fu dunque sciolto il Congresso, ed Aly-Bey se ne tornò alle sue Tende, che aveva disposte nelle vicinanze di Caisa (1) ove andava trattenendosi con tutta la gente del suo seguito senza fare nessun movimento, o dimostrare nessun disegno.

11

<sup>(1)</sup> Aly Bey riscontrato che si fu nella Samaria, come si è visto, con Daher D'Omàr, venendo verso Acri sece i suoi Alloggiamenti presso la Città di Caisa luogo d'appartenenza di Daher D'Omàr; egli poi si era trasserito nella Città di Acri di lì distante tredici miglia verso Settentrione, per trovarsi presente al Congresso di qui sopra si parla.

Il suo Segretatio Besgh col rimanente de i suoi tesori secondo l' immaginazione di tutti tardava a comparire; ognuno ne provava del dispiacere, e dell'inquietitudine; ma Aly-Bey nel dimostrarsene poco sollecito, dette principio a far credere, che avesse diretto il suo piano differentemente da quanto veniva supposto, e perciò restarono le opinioni divise in diversi partiti.

Abdurrahman, Pascia, il quale come si vedde, si era distinto, nel portare felicemente i foccorsi alla Carovana, che tornava dalla Mecca, fu dato dalla Porta per succedere all'estinto Fettàh Pascià nel Governo di Tripoli; entrò adunque in questa Città sotto il di 27. di Maggio 1772. Avendo seco un feguito di circa duemila Persone. Ma i ribelli, ed i malcontenti, che formaveno il maggior numero della popolazione di Tripoli, non vollero permettere, che entraffero in sua compagnía, onde fu obbligato a la-

fciar-

quanta.

Prese Abdurrahman le redini del suo Comando usandone con moderazione, e politica. L'Epoca del suo antecessore regolava la di lui buona condotta, sicchè mantenendosi nell'uso della dolcezza, e dell'assabilità seppe incontrare il genio di un Popolo divenuto pur troppo orgoglioso nel vedersi libero, ed impunito ne i suoi eccessi.

A qual grado poi di umiliazione, e di discredito sia declinato al giorno d'oggi presso i Popoli della Soría, e in tutta l'estensione dell'Imperio Ottomanno la dignità di Pascià, è cosa molto difficile ad immaginarselo da chiunque sappia, quanto prima di ora imponesse timore, e rispetto.

La eolpa per altro da loro stessi prende l'origine; il loro Governo crudele, e tirannico sostenuto sempre sulla rovina, e sull'opprese.

pressione del Suddito; l'abuso della loro autorità nel farla servir di base alle più criminali ingiustizie; e tanti altri disetti, con cui resero oscurata la dignità del loro titolo, hanno fatto nascere nel cuor del Suddito lo spirito di ribellione, e di nuovità. È di qui ha preso origine il desiderio di cambiar Signore, e di passar sott altro Dominio.

La Religione, e la Legge sono i vincoli dell' umana Società, e tutte le operazioni dell' Uomo debbono prendere muoto da tali principi, perchè egli è nato per essere Suddito a loro. Sicchè non si può dar nulla di più infelice per lui quanto il trovarsi sotto un Impero, ove l'abuso dell'una, combatte colla debolezza dell'altra.

Tale era la costituzione degli Orientali sotto l'obbedienza della Porta negli ultimi tempi avanti l' origine della Guerra. I Pascià, i Governatori, i Giudici, e i Ministri tutti, alienati dalla propria obbli-

bligazione correvano dierro all'opulenza, e al danaro; ogni via appresso di loro era buona per farne acquisto; la loro voracità non aveva più ritegno, i piccoli Ministri prendevano esempio dal Grande, e gli uni con gli altri si sostenevano per concorrere d'accordo nell'oppressione, e nello spoglio del Popolo. Questi non sapeva a chi ricorrere, per tutto gli si presentava l'ingiastizia, e la tirannia; soffriva, e pazientava per il timore, e non trovava altro follievo, che nel figurarsi, o nel desiderare un cambiamento a cante sofferenze.

Nacque in fine la Guerra fra la Russia, e la Porta, allora su che si vedde manisestamente sin dove giugnesse l'avversione, che aveva presa il Suddito per il suo Signore. Non si principiò ad intendere altro, che rivolte, e che infedeltà; pareva, ohe sosse giunto il tempo della vendetta; la fazione era divenuta generale, se l'autorità div

sprez-

sprezzata; e gli stessi Pascià poco avanti sì rispettabili, e temuti, si sono trovati da per tutto nella più grande disistima, insidiati, e scac-

ciati delle proprie Provincie.

Intanto verso la fine del Mese di Maggio 1772, penetrarono nel Mar d'Egitto circa venti Bastimenti Russi, provenienti da Ausa, ove si teneva il Corpo principale della loro Armata col Vice Ammiraglio Conte Spiridow.

Questi arrivati che furono sulle vicinanze di Damiata si separa-

rono in tre divilioni, cioè

La prima contandata dal Cavaliere Riso composta di quattro Legni, paísò sulla Rada di Damiata, ove commesse tutte le ostilità, che gli fu possibile, predando tutti i Bastimenti Turchi, che ivi trovò col loro carico, dando il resto alle fiamme, e colandoli a fondo.

La seconda comandara dal Cavaliere Antonio Plaros, si fece vedere nel dì 31, di detto Mese sulle vicinanze di Acri. Questa era composta di quattro grossi Sciabecchi, di due Galeotte, e di altri Bastimenti piccoli.

La terza finalmente sotto il comando del Capitano Panaiotti composta di cinque diversi Bastimenti, si presentò nel di 9. di Giugno dello stesso Anno 1172. sull'Isola di Cipro verso Paso Nuova (1) e Li-

massòl (antica Amathusa).

Fecero i Russi di questa terza divisione alcuni sbarchi di poca gente in due, o tre luoghi dell'Isola per provvedersi di acqua, e di qualche commestibile, il che potetrero essettuare comodamente, mentre non trovarono veruna resistenza dalla parte degli Abitanti, perchè il sentimento del Governo era di non irri-

<sup>(1)</sup> Pafo Nuova detta da i Greci Nea Paphus per distinguerla dall'altra Città più antica di essa, ed ove era il samoso Tempio di Venere. Oggi è ridotta questa Città piuttosto un semplice Villaggio non ritenendo in se nulla del suo antico splendore; chiamasi ora volgarmente Basso.

irritare il Nemico, e di non fargli oppolizione, quando si fosse presentato in modo pacifico, e non avesse tentato di avanzarsi nei Villaggi per commettere delle ostilità.

Fu per altro di sorpresa grande ad ognuno la comparsa di tale Squadta nell'acque dell' Egitto, e della Soria. La suga presa da Aly-Bey non poteva credersi misteriosa, nè premeditata per immaginarsi, che il di lui arrivo in Soria sosse alla medesima relativo.

La negoziazione prendeva origine più da lontano: Aly-Bey fin dal primo chiarore di speranza, che seppe distinguere sopra il possesso di rendere ragguagliata la Corte di Moscovia per disponerla ad essergli Ausiliare colle sue sorze Marittime, nel caso che le circostanze lo richiedessero. Mandò in Pietroburgo un Soggetto di sua considenza, e di capacità per esporre alla detta Corte le di lui rappresentanze, il quale su ascol-

ascoltato e gli su promesso aiuto, esassistenza, riguardando la Russia di là in poi, come un oggerro di sua, convenienza il somentare, e sostemere una simil diversione, così disturbatrice degl' interessi della Porta, per cui si veddeto in appresso sispettati dall' Armata Moscovita tutti quei Legni, che erano muniti del Passaporto di Aly-Bey.

Pertanto la sua espulsione dall' Egitto, seguita successivamente a queste intelligenze, la posero nel casa di aver ricorso alle Armi Russe; sece adunque passare addirissura i suoi avvisi nell'Isola di Paros al Vice Ammiraglia Corre Spiridow, rappresentandogli le di lui circostanze; e da questi gli su subira

spedira la Squadra predetta.

Esta come si è visto, si separò in tre divisioni per andare più sa-cilmente in traccia di Aly-Bey, Quella del Cavaliere Psaros lo tro-vò in Caisa, e colà dette fondo il dì 2. di Giugno 1772. Il detto Ca-

valiere scese in terra, e tonne seco molte conferenze sull'oggetto degli attuali affari. Ed il Capo d'Acri dalla parte sua gli mandò de i generosi rinfreschi, e gli permesse di entrare nella Città di Acri con il seguito della sua gente armata, ove su ricevuto con molta distinzione, ed allo sparo del cannone.

In questo tempo i Drusi del Castravano (parte del Monte Libano) Alleati del Gran Signore, marciarono sotto il Comando dell' Emir Juses, unitamente a Delil Halil Pascià di Chilis (1), verso Seida, antica Sidon, nelle cui vicinanze presero accampamento nel di 2 di Giugno giorno stesso, in cui dail'altra parte, come si vedde già, aveva dato sondo in Caisa la Squadra Moscovita comandata dal Cavaliere Psatos.

Tutto il suddetta Esercito di Drusi Turchi era composto di qua-

Eau-

<sup>(</sup>r) Città di quà dal Fiame Enfrate, lontana settanta miglia da Aleppo.

rantamila Uomini d'Infantería, e feimila di Cavallería, la più parte di questi ultimi appartenenti al mentovato Pascià Delil Halil. Accostati che si futono alla detta Città di Seida le dettero per intervallo tre disferenti attacchi, tutti per altro riusciti inutili per la valorosa resistenza de i Disensori, e particolarmente poi per la bravura di Dinguelzy - Bey Egiziano, che era stato posto al comando di quella Città.

Gli assediatori attendevano dalla parte di Baruti per la via di Marte un Convojo di quindici Battelli carichi di diverse provvisioni da Guerra, e molti altri viveri scortati da una Caiassa, specie di Bassimento di costruzione Egiziana, che l' Emir Juses aveva fatti armare con dodici Cannoni, ed equipaggiare con cinquantacinque Uomini. Mai Russi, che erano in Caisa, penetrata la spedizione di questi Battelli, staccarono dalla loro Squadra due Galeotte, con altri tre Bassimuno.

menti, andarono in cerca di loro: e gl'incontratono appunto, sul mon mento, che erano per entrare in Scida. La detta Caiassa fu da essi gettata a fondo, bruciarono dipoi tre Battelli con il carico loro, e li dettero ad infeguire gli altri, i quali bensì approfutando dell' intervallo di tempo, che veniva ad essi offerto nell'infortunio de i loro compagni, avevano già voltato cammino, ed ebbeto tempo di salvarsi, toppando a dar fondo all'angora nel Porto di Barthi es a solubera el esta el color 11. Fu intelo son gran, tincrescimento dall'Emir Jusef, e das Delil Halil Pascià quest eventó efortunas 191 ed il loro coragnio rimale al juanto smairitu nell'intendere l'arrivo de i Russi in favore di Aly - Bev, e del Capo d'Acri. Temperarono per allora alquanto, il loro impero verso Seida, e pensarono a impadronir-G de k posti più vantaggiosi per refiftere con maggior valore al nemico, allorche folle in faccia lorg. Devastarono tutti i Giardini (1) che si trovavano nel contorno della Città, e ridusero quel luogo in una Pianura, che andava a terminare appiè della Mon-

tagna .

La detta Pianura fu occupata dalla Cavalleria Turco-Drusa disposta in due colonne, e l'Infantezia, composta di soli Drusi, si se parò in due divisioni, la maggior delle quali prese posto sopra la ttessa Montagna per non essere ossesa dalla Cavalleria nemica; e la minore si accampò lungo il Fiume di Seida (2) per impedirne al nemica il passaggio.

Il Capo 4' Acri eta molto bo-

ne della Città, dicesi dagli Arabi Ayle.

<sup>(1)</sup> Per Giardini s' intendono in Soria tutti quei luoghi, che noi direbbamo Orti, a pure quei luoghi, ove fono le pianta sioni de i Gelfi, e questi fanno una delle parti più rispettabili del Commercio della detta Città per il prodotto delle Sete, (2) Fiume di Seida, che resta a Settentrio.

ne informato di tutte queste disposizioni; ma nel momento appunto,
che andava regolando il piano conveniente per contrapporti alle medesime ricevè avviso, che un distaccamento di millecinquecento Soldati a cavallo dependenti da Mahnier Pascià di Damasco doveva istantaneamente partire dalla detta
Città di Damasco per andare a unissi
alle Truppe di Delil Halil Pascià;
ed ebbe anche avviso, che un corpo di Arabi s'incamminava nello
stesso del suo Figliuolo Mahmet.

Allera Dahêr d'Omàr lascib subiro in abbandono tutte le idee, mule quali era occupato, e postosi in marcia con millecinquecento de i suoi Cavalli, passò velocemente, vibrio la Città di Damasco, dalla quale non era distante se non una giornata, alloraquando incontrò le Truppe di quel Pascià, ed insieme il Corpo degli Arabi, ma tanto gli uni, che gli altri si sbigottirono nel

D 2 tro-

erovarsi a fronte di quel vecchio e fortunato Guerriero. Dahèr approfittando allora della loro sorpresa gl'investì con tutto l'impeto, gli ruppe, e gli disperse inseguendoli fino alle vicinanze di Damasco medesimo.

Vinti i suoi nemici da quella parte, se ne venne con una incredibile prontezza nelle Pianure di Napatia situata a poca distanza di Sur (antica Tiro) verso Seida. In esse sece subito adunare tutto le sue Truppe, e quelle de i suoi Ausiliari, e senza frapporte dilazione, intimò a i Drusi, e a i loro Alleati di avanzarsi in quella Campagna per cimentare fra di loro un decisivo combattimento, che portasse a fine qualunque loro contesa.

Emir Jusef con sentimenti mescalati d'argoglio, e di disprezzo; la superiorità delle forze adambrà loro certamente la ragione. In somma non vollero muoversi dal lorge posto, nè allontanarsi da Seida, la conquista della quale formava il lo-

ro principale oggetto.

ll Capo d' Acri sebbene si considerasse inferiore in numero alle Truppe de i Turco - Drusi, si sentiva però superiore ad esse in ardire, e destrezza. L'esperienza, che possedeva nell'arte militare, secondo il costume, e la disciplina di quelle Nazioni, colle quali doveva combattere, gli davano non pocovantaggio sopra tutti i suoi nemici, e quando egli sentiva della disfidenza nelle proprie forze aveva ricorso allo strattagemma per sostenerle. Il suo genio fortunato si faceva da tutti temere, e nelle circostanze le più difficili, gli offeriva qualche efficace risorsa per far piegare in gloria delle sue armi ogni dubbiolo evento.

Esso non aveva sotto il suo comando fra le Truppe proprie, e le ausiliari, se non quindicimila Uomini a Cavallo, e duemila Pedoni.

) j Ve

Veduta che ebbe l'impossibilità di far rimuovere dall'alledio di Seida le Truppe Turco-Druse, marciò con tutra la sua Armata al Torrento dell' Akubia (1) nove miglia distante all' Austro di Seida, e due dall'Olivero, che è adiacente alla detta Città. Il dì 7. di Giugno si ... trovava colà accampato in tutra buona ordinanza, ma non fece nessun movimento fino al di 10. di detto Mese, affettando per mezzo. di tale irresoluzione di far credere in lui medesimo del timore nell'azzardare un combattimento, e una mancanza di coraggio ne i suoi Soldati, e già le Truppe nemiche pensavano in questa guisa.

Ħ

<sup>(1)</sup> AKUBIA. Questo è un Torrente, che passa a Mezzogiorno di Capo Sersand, o come dicono i Marinari Capo Sarpant, ma in detto Torrente non scorre dell'Acqua, se non nell' Inverno, per cui da molti Viaggiatori non essendo stato conosciuto, non l'hanno neppure notato nelle loro Carte Geografiche.

maggiormente nella loro illusione lo stesso giorno del di 10. dopo aver fissato il suo piano di battaglia, ed averso comunicato a tutti gli altri Comandanti suoi subalterni, mandò ad offerire all'Emir Jufef, e al Pascià Dalil Halil delle

propolizioni di pace.

La risposta su più insolente che mai, perchè su loro supposto, che queste si partissero veramente da un essetto di debolezza, e di timore, senza supporsi mai che sosse questo uno strattagemma. Nel tempo adunque, che si credevano lontani dal dover combattere, il Capo d' Acri aveva già satto porre in marcia tutte le sue Truppe verso l'Oliveto di Seida sacendo sar alto alla sua gente tre miglia in distanza del medesimo.

Lasciò solamente i duemila Soladati d'Infanteria comandati dallo Sciehk Nansif, e da altri Capi Metua-li nella Vallata dell' Akubia per im-

D 4 pe

pedire il passaggio al nemico in caso, che si sosse presentato per intraprenderlo. Ognuno si trovò in questo posto verso le ore undici della
notte medesima del di 10. di Giugno,
talmentechè la distanza, che passava
fra le due Armate non era maggiore
di un ora di cammino. Si trattennero
ne i loro respettivi posti sino alle
ore tre della seguente Mattina del
di 11. per darsi alquanto di riposo,
dopo di che il Capo di Acri dette
le seguenti disposizioni.

Fece marciare i suoi Figliuoli Aly, e Salek con quattromilasettecento Uomini a Cavallo per accamparsi al Settentrione di Seida dalla
parte del Fiume Avle di sianco alla Cavallería Drusa; l'altro suo Figlio Ahmèd alla testa di duemila
Cavalli, unitamente a Tentauvi-Bey
Capo di trecento Egiziani, lo sece
marciare per piantarsi all'Austro di
Seida in faccia a i Giardini. Lo stesso
Capo d'Acri poi con i suoi dependenti alla testa di seimila Soldati

parimente a Cavallo si pose in marcia a dritta linea dell' Oliveto per trovarsi unitamente con gli altri in faccia alla Cavalleria Turco-Drusa, lasciando dietro di se al coperto dell'Oliveto medesimo, Aly, Nassralla, e altri Capi Metuali con un Corpo di duemila Cavalli in figura di retroguardia, ai quali aveva dati gli ordini relativi alla loro marcia, il che su eseguiro col maggior ordine, ed alle ore cinque della stessa mattina del di 11. di Giugno si trovarono tutti a i loro posti.

Il nemico sorpreso dalla loro inaspertata comparsa, procurò di mettersi subito in ordinanza. La consusione per altro, ed il timore, che è solito spargersi nell'animo de' Soldati, allorchè si trovano nel caso di dover sostenere un' improvvisa azione, chiuse ad essi le vie per potet richiamare il loto coraggio.

Aly di Daher d'Omar il più valoroso Guerriero della Soria, approfittando allora del momento, artaccò violentemente per fianco la Cavallería dalla parte dell'ala dritta composta di Drusi. Ahmèd, e Tentauvi-Bey gli combattono nello stesso tempo di fronte, li pongono in disordine, e inviluppandoli fra di loro, principiano a farme una strage orribile. I Drusi finalmente non potendo più resistere contro il valore degli aggressori, piegarono dalla parte del Fiume (Avel) e si dettero a suggire, lasciando sul Campo molti de'loro.

Il Capo di Acri in questo intervallo faceva fronte al Corpo di Cavalleria del Pascià Delil Halliper contrapponersi alle sue mosse. Fino allora questo Generale Turco si era mantenuto nel suo posto; ma appena visto, che l'ala dritta sostenuta dai Drusi era già disfarta, e posta in suga, dette mano a combattere. Allora il Capo di Acri l'attaccò di fronte con una straordinaria sierezza; dando ordine nel tempo medesimo ad Aly, ed a Ahmed

59

di abbandonare i fuggitivi, e di attaccare alle spalle lo stesso Delli Halil Pascià.

In un tempo stesso adunque lo circondarono così da vicino, che lo resero fuor di stato a fare la più mediocre evoluzione. Tentò egli allora di aprirli una strada tramezzo gli aggressori per sottrarsi all'imminente pericolo; ma ciò non gli fur possibile, dovette adunque combattere. Impegnò nel suo caso estremo tutto il coraggio, di cui era capace, e mostrò la più costante intrepidezza. L'azione per altro non si mantenne per lungo tempo in equilibrio. Già il Capo di Acri ne aveva guadagnata la superiorità, e la fortuna delle armi andava da un momento all'altro afficurandogliene. la vittoria.

La zussa si sosteneva sempre più colla peggio de i Turchi, che perivano in gran numero sotto le armi del vincitore; in fine la loro resistenza riuscì ad essi totalmento fatale, perchè quasi tutti rimasero uccisi sul Campo di battaglia. La loro mortalità si estese sino a circa cinquemila Uomini di Cavalleria, e dalla parte del Capo d'Acri, unito a i suoi Alleati non oltrepassò i

quattrocentó.

L'Infanteria de i Drusi, che durante questo combattimento si era tenuta spettatrice lungo la Montagna, veduta che ebbe la disfatta della sua Cavallería, si dette precipirosamente a fuggire. Quella che era accampata lungo il Fiume di Seida (Avle) abbandonando il posto , fece pure lo stesso, lasciando ambedue le Tende, il Bagaglio, l'Artiglieria, e tutto il loro Campo in preda al vincitore. Allora Aly d' Acri colle sue Truppe unito ad alcuni corpi di Metuali, inseguendo... i fuggitivi, penetrò per il tratto di cinque ore nell'interno della Montagna, ove dette alle fiamme alcuni di quei Villaggi dopo averli sacchegcheggiati, e toltone seco un ricco bottino.

Ecco adunque una nuova Vittoria più di qualunque altra completa dalla parte del Capo d'Acri, per il quale si rese tanto più gloriosa, in quanto che nel ristretto rermine di ecto, o nove giorni dopo la di lui partenza da Acri verso i suoi nemicio ritornò in quella Città vincitore delle Truppe Damascene, degli Arabi, e de i Turco - Drussi (1).

premiare con Corone di gloria la farica de la prudente condotta di un bravo Generale, può ben con giultizia cingerne la fronte in tale occa-

(1) Fu detto con altre Notizie, allora non ben conformate, che quell'ultima azione vittoriosa del Gapo d' Acri folle replicata il gierno dopo, e che nel nuovo combattimento riportasse l' onore di una completa vittoria; ma tutto segui per altro come si è visto, nel giorno del di 11. di . Giugno nel breve spazio di poche ore.

sione sa Daher d'Omàr Capo di Acri, il quale avendo date prove di tanto valore sino nella cadente età sua (1) pare che giustamente possa accordarsegli ogni luminoso posto nelle Istorie Orientali de i nostri tempi.

Terminata intanto la Battaglia fra il Capo di Acri, e i Drusi sorto Seida, rimase questa Città nel libero possesso de i suoi primi conquistatori. Ma ecco aperta una nuova scena a i nostri occhi.

Lo stesso giorno del di 11. di Giugno dopo la seguita azione verso Scida, si distaccatono da quel Porto tre Bassimenti da Guerra Musseviti con altri piccoli Legni, e passarono in Barúti, ed il giorno dopo dettero sondo sotto il Castello, o sia Fortezza della detta Cirtà, e domandarono delle Provvisioni che surono loro negate.

Tirarono allora sopra la Città di-

<sup>(1)</sup> Il: Capo di Acri Daher d'Omar averà presentemente circa ostantaquattro anni.

diverse Cannonate senza disegno di volerle sar danno. La maggior parte de i suoi abitanti sì Greci, che Maronici suggirono da quel momento per prender risugio nelle Montagne del Castravano portando seco quanto avevano di più prezioso, e di meno incomodo. I primi a ritirarsi surono i più selici, perchè ebbero tempo di porre in sicuro e le loro Famiglie, e le loro sostanze; quelli poi, che vollero rimanere spettatori dell'evento ebbero motivo di dosersene, e d'invidiare la sorte de i più solleciti

Restarono dunque in Barusi i soli abitanti Turchi con il Luogotenente dell'Emir Juses, e rutti gli Usiziali del Governo Politico, e Militare della Città. Ognuno si messe in arme, e riunitisi insieme stabilirono di doverni disendere. I Russi della piccola squadra, che passara era in Barusi(1) resero informato nel tem-

po

<sup>(</sup>i) Quantunque non dicasi qui da chi fosse

po stesso il Cavalier Plaros di quanto si passava presso quella Città, e intanto andavano prendendo, e dando alle fiamme tutti i Bassimenti, e Battelli, che si presentavano in quella vicinanza, provenienti da diversi Scali della Soria.

Sorto il di 18. di Giugno 1772. comparvero i Bastimenti Russi delle le altre due Divisioni, che una comandata, come già si vedde, dal Cavaliere Psaros, e l'altra dal Cavaliere Riso. Domandorono allora quei Comandanti alla Città, che prestasse sommissione alle Armi Russie, e che fosse lasciata inalberare la Bandiera della loro Sovrana sul Cavaltello; e chiesero di più, che dovesse esser pagato immediatamente

comandata la suddetta Squadra, sembra per altro secondo le notizie antecedenti che dovesse essere questa sotto gli Ordini del Capitano Panaiotti, e la Fregata, che attaccò Barúti col Cannone vi sono notizie, che fosse il San Niccola comandata dal Capitano Conte Gio. Iwanovich.

ad Aly-Bey il Mirì, o sia il Tributo annuale, dal tempo, che quella Città si era alienata dall'amicizia del Capo d'Acri, e de i suoi Alleati (1).

Tali proposizioni surono fatte sentire all' Emir Juses, che si trovava alla Montagna, dal quale non vedendosi deliberare, nè dare una relativa risposta, sece entrare i Russi nell' impazienza di più trattenersi, sicchè in numero di quattordici Bastimenti di diverse qualità, che ivi si trovavano, si posero in cordone davanti la Città di Baruti, ed il dì 22 del suddetto Mese di Giugno principiarono a batterla vivamente col cannone.

La confusione, ed il clamore degli Abiranti era maggiore del danno, che ne sossiriano. Le palle non facevano negli Edisizi maggior breccia della loro circonferenza, per essere i medesimi cossiniti di una pis-

ាក្រកាស 🔂 🕳 🚓 🖰

<sup>(1)</sup> Ciò fu fin del 1770, allorquando fi scoprì, che i Drusi erano per favorire il pertito degli Ottomanni.

era molle, e leggera, ficchè il guasto del Cannone non era grande.

I Turchi che erano nel Castello poco potevano operare in una Fortezza mezza diroccata dal tempo, priva di Artigliería, e senza difesa. Quelli che restati erano alla custodia della Città si ritirarono nell' interiore della medelima per conxbattere contro gli aggressori in cafo, che avessero fatto disbarco: Non tardarono i Ruffi a potre in efecuzione quanto temevano: i Barutini. Mandarono a terra circa cinquecento de i loto Soldati ben armari. Questi nell'avvicinarsi sostrirono la prima scarica della moscherreria del Nemico colla perdira di circa cinquanta de i loro Sol-

I Barutini pagarono subiro a caro prezzo la loro bravura, perchè assaliri da i Russi ne averebbero facta un intera strage, se non si dissipavano col suggire, o col nascondersi.

Il nemico nell'istante derre principio ad incendiare le Case, i Campi (1) e rutto ciò, che se gli presentava davanti; surono allora totti, e vuotati tutti i Magazzini, è le Botteghe, che si presentarono all'imperuotità de i Soldati Russi, i quali dopo di avere inalberato la Bandiera, della Sovrana delle Russie sul Castello, e in altri due Possii principali della Città, passarono ne i suoi contorni, ove dettero alle siamme la più parre degli alberi da seta, che ivi si trovavano (2).

(c) Weinpi, che in Arabo diconfi Kan, sono luoghi murati di forma quadra, e sorrati dajuna o più Porte, ne i quali abitano le Nazioni Forestiere, oppure sono ivi riuniti i Negozianti facendo il Commercio, ed in quest'ultimo significato si debbono intendere i Campi, di cui si parla net Testo.

(2) Una delle maggiori Ricchezze della Città di Bartiti fono le Bellissime Piantazioni, degli Alberti Gelsis che sono per lunga estensione di Parte per la sua Campagna, da i quali nei ritraggono un Prodorto di Seta di grandissima conseguenza. La desolazione sarebbe stata maggiore se non veniva a cessare per un cenno del Comandante, che richiamò a se tutta la sua Truppa. Diciassette ore i Soldati Russi tennero piede in Barúri portando a questa Città un guaio di notabil conseguenza. La morte de i difensori non superò il numero di circa dugenquaranta Persone.

L'Emir Jusef avvisato del pericolo della Città, scese dalla Montagna per occorrere alla sua disesa con circa settemila Uomini. Ma appena giunto su obbligato di ripartire per passare in Giball (1) a rispignere i Metuali, che minacciavano

di sorprenderla,

Le Truppe Druse ché seco erano, all'uscire di Barúti termina-

ro-

<sup>(1)</sup> GIRAIL. Antico Byblus. Città fulla Costa della Soría a Settenerione di Baruti. Premeya a Jusef la conservazione di questa Città per le grandi spese, che aveva fatte in essa, e per averla in passato destinata per Luogo di sua residenza.

rono l'infelicità degli Abitanti con spogliarli più inumanamente dello stello Nemico. Finalmente l'Emir Juses tiparato, che ebbe alla sicurezza di Gibail, e tornato verso Baruti trovò, che la Città era tuttavia bloccata dalla parte di Mare da i Legni nemici, onde intimorito della sera mezza de i Russi mandò loro ad offerire delle proposizioni di pace. Questi domandarono la somma di cinquanta Borse (1) per rifacimento della loro spese, e che sosse sodificatto Aly-Bey del Mirì di tre anisi decorsi.

La negoziazione su agitata per qualche tempo, dopo di che su stabilito, che sarebbero state accordate ad essi venti Borse (2) pagabili in tanta seta, e manifatture; e che risper-

(1) Ogni Borla è composta di piastre 500. del Gran Signore, ed ogni quattro Pia-Are si ragguagliano alla valura di uno Zeochino Gigliato, onde la domanda fatta da i Russi su di Zeochini 6250.

(2) Venti Borfe, eioè Zecchini 2500.

to al Mirì lo stesso Emir Juses si l'arebbe accordato col Capo d'Acri Daher d'Omàr, o col medesimo Aly-Bey in virtù di una Dichiarazione, che ad essi averebbe fatta.

I Russi dopo aver conferito, essendo rimasti sodisfatti sul piede di tale accordo, lasciarono Bartiti, e approdati di nuovo in Caisa resero parte ad Aly-Bey di quanto si era passato. Quindi lasciata la Soría, e fatto vela verso l'Arcipelago andarono a riunirsi al Corpo maggiore della loro Armata.

Osman-Bey Egiziano, uno deggli antichi nemici di Aly-Bey, che da molto tempo si trovava in Damasco incaricaro dalla Porta per portar le Armi contro il Cairo, verso la fine del Mese di Giugno, fece passare in Baruti col consenso dell'Emir Jusef, Gezzar-Bey suo Luogotenente accompagnato da cinquecento Soldati a Cavallo, e altrettanti a piede, sul ristesso che da loro sarebbe stara meglio difesa, e

guardata in apprello quella Città.

Appena, che Gezzar-Bey ii fu afficurato del possesso della Citta, dette ordine ai Principi Drusi, che iva dimoravano di riritarsi nelle loro Montagne, e di lasciargli il governo e l'autorità libera. Fu subito obbeti dito, ma irritati da un tal disprezzo, riusci loro prima di partite di indutte un Soldato a cospirate contro la vita del suddetto Gezzar-Bey, ed infatti il giorno seguente gli scaricò questi una sucilara, dalla quale non essendo rimasto ferito mortale mente, testo terminato il tutto nele la morte del delinquente.

Intanto le Troppe ultimamente entrate in Baruti nude, fameliche, e non pagate, non potendu più
softenere la loto miseria principiateno a darsi al futto, e allo spoglio, e se Gezzar-Rey non si poneva sul piede di amministrate una severa giustizia, i Barutini erano da
compiangerii tanto nel seno de i loii. E 4

ro disensori, che in quello de i pro-

prj nemici.

Il Commercio continovò a rimanere interrotto, ed i Negozianti. non olando di ritornare in Città si senevano la più parte refugiati fulle. Montagne del Libano. La loro concorrenza maggiore fu in Arifla, Zuck-Michail, e in altri, Villaggi: da essa poco distanti, i quali essendo: situati sulla vicinanza di un piccolo; Porto della Costa della Soria nominato Castar Junes, davano perciò: comodo a i medelimi Negogianci, di: ricevere, e di spedire i Basselli per: uso delle necessarie provvisioni, e per. non interrompere la loro corrispondenza con gli Amici tanto della stefsa Soria, che dell'Egitto.

Intanto il di 27. di Giugno giunfe da Livorno in Caifa la Fregata a Russa comandata dal Conte Dimitrio Vionovich, la quale era partita/
apposta da Livorno per ricondurne/
appresso Aly-Bey il di lui Inviato,
che già spedito aveva alla Corte di

Pie-

73

Pietroburgo; ed il quale giunto, che fu in Caifa si portò subito davanti Aly-Bey dandogli discarico della sua Commissione, esibendogli nel tempo medesimo i suoi dispacci.

Questi furono interamente favorevoli a quanto esso poteva deliderare. Ricevette anche in nome della detta Corte diverse Stoffe, e Pellicce del più raro merito, e lo, assicurà insieme della disposizione, in cui la medesima si trovava per bene affifterla. Aly - Bey lontano allora dalla sua Provincia, e inabile in quel momento a poter corrispondere con eguele magnificenza ad un contrassegno di tanta distinzione, si ristrinse a presentare al detto Conto Dimitrio due Cavalli di rispetto, e lo pregò, giacchè doveva fare il; suo ritorno alla Flotta Russa, d'in-, caricarli di un suo Inviato nomina-, to Zenfeggir - Bey, il quale egli destinava con alcune sue Commissioni presso il Conte Alessio Orlow i odori e za z tioli ili**Ge** 

74
Generalissimo delle Armi Russe nel
Mediterraneo.

La Corte di Pietroburgo, a cui conveniva per ogni principio di buona politica di alimentare una divertione così pregiudiciale agl'interessi della Porta, e così favorevole ai propri disegni, promesse ad Aly-Bey, che sarebbe stata prorita ad assistento in ogni sua oscorienza.

Cadeva limilmente molte bene in acconcio un fimile feccifica 4 bilogni di Aly Bey , il quale appunto pateva non ellere allera troppo ben fecondato dal favor della lorte; cost dunque per Bon abulare nelle di lui circoffatize delle buo ne disposizioni della Moleovia a fuo? favore, fere illanza al Generalillimo-Confe A leftig Orlow; accio gii mandaffe quei loccorfi , elle oporevant effere necessari alla riuscita de ifiroi: Progetti; onde noleggiato un Baftio mento Francele lo lece fato dela alla voltà dell' Arcipelago per restituirir nell' Isola Paros presso il suddetto Conte Orlow, pregandolo di prestar in favor suo i propri Uffici appresso la di lui Corte, affinchè non dubitasse punto della più grande obbligazione, e riconoscenza accompagnando le sue domande all'uso Orientase col dono di altri quattro Cavalli Arabi de i più pregevoli.

In questo tempo il Capo d'Acti colla sua gente si trovava accamparo verso. Nazaret. Aveya seco
il suo Figlinolo Ortomàn, quello spirito inquiero, e torbido, che
tornato era in Soría con Aly. Bey.
e che maiscontento della sua fortuna invidiava ad ogni riscontro quella del Padre, e vi poneva ostacoli
quando gli era possibile.

Questi per consiglio del solito suo genio ribelle procurò di formarsi un parimo fra i Soldati del Capo suo Padre. Gli riuscì d'indurne dalla sua circa quattrocento de i medesimi da i quali si fece seguitare, e con essi se ne suggì ne i primi di Luggio

glio prendendo la via verso la Cirtà di Napulosa, Capitale dell' antica Provincia della Samaria.

Questa Città come altrove si è visto, si era già rivoltata per tradimento di Mustafa - Bey suo Governatore, dall'ubbidienza del Capo d'Acri, è li era dichiarara per il partito del Pascià di Damasco, e per quello di Abû Dahab del Cairo. Riacquistara dal Capo d'Acri si era di nuovo ribellata. Octoman intanto si avvicinava alla medesima, ma cons fua forprefa li vedde alfora abbandonato da i suoi segnacio, e doverre ascrivere a buona sorte di poterch entrate con foli trenta o quaranta Soldati a Gavallo, che rifoluti di rimaner seco non vollero abbandonarlo .

La Cirtà di Giaffa continovava a mantenerii nel possessio de i Napulosani, i quali per rendersene più sicuri derrero mano a serrarla da turte quelle parri, ove l'ingresso poi di facile, o libero; procurarono poi di forfortificare i Posti della medesima, e a porsi in stato di disenderla, in caso che da i nemici venisse tentato di volerla assalire.

ž. ,

Il Pascià di Damasco in virtù del suo impegno non mancava di farle passare tutti quei soccorsi di provvisioni di Vertovaglie in proporzione del suo potere, giacchè Damasco, come pure ogni parte delle Provincie della Soria, e della Palestina si trovavano in quel tempo minacciate dalla same per la penuzia de i viveri, che ogni giorno andava aumentando.

Dall'altra banda Abù-Dahab il nuovo Usurpator dell' Egitto, ausiliare ancor esso de i Napulosani, fece loro spedire da Damiara un piccolo Convejo composto di quattro Caiasse e ere Germe (1) cariche di prov-

a same in the break of the

<sup>(1)</sup> CALASSE, e GERME. Bastimenti di costruzione Egialana. Le Caialle sono una specie di grasse Barche, le quali navigano per lo più colla vela quadra, e le Ger-

provvilion da bocca, e da guerra, e fra queste due Cannoni da dodici. Tali Bastimenti non arrivarono tutti al loro destino, perchè la Galeotta, che il Capo d'Acri teneva armata in guerra, e che prima di allora aveva già farre diverse prese à danno de i Barutini, e di quei di Giaffa, rittovandoli vetlo quella Spiaggia, subito che seppe distinguere i detti Legni s'incamminò alla loro volta, gli-sopraggianse, e dopo averli posti in qualche disordine, si rese padrone di due Caiasse, non senza un piccoto combattimenta motivato dalla loro relistenza. Gli altri approfittando dell' ini tervallo avendo continovato il loro viaggio i ebbero luogo di levarif di impegnor e di arrivare a faframeno to nel Porto di Giaffa : Ottefto far to irrirà fortemente tutta quella Città, non solo per l'ardire temerario

ાં તીકી 🤃

me, che navigano colla Vela latina. Non faprei meglio affomigliarli, se non a de i grossi Battelli di costruzione chiatta.

de i loro. Nemici, quanto per la privazione, in cui rimanevano del necellario sussidio.

Le genti de i quattro Bastimenti salvarisi, pieni di consusione, e di animosità nel vedersi predare i loro compagni da un piccolo Legno tanco inseriore alla loro sorza, risolvettero di lì a pochi giorni di vendicarsene, sicchè dispossisi teparritamente fra due Germe, ed una Caiassa accompagnata da diversi Soldati della Cirtà tutti bene armati, si posero sorto vela.

Navigarono molto tempo, e finalmente scopersero la Galeotta di eui andavano in traccia. Essi senza cambiar di cammino procuravano di senersi sempre sull'innanzi delle due Germe. Tutti i Combattenti si tenevano nascosti, e solo comparivano pochi Marinari al governa del Bastimenzo i Intanto la Galeotta avvicinatasi, e giodicando dall'apparenza, che questi Legni, secondo il solito procedessero da Damiata con il

carico per la Soría si avanzò verso la Gaiassa, e placidamente l'abbordò senza dissidare della preda, e molto meno di dover trovare resistenza.

Questa le rimaneva da pruova, e nel tempo, che tutta la sua gente in mal ordine era per montargli sopra, le due Germe la sopraggiunsero a i fianchi. Dodici a quindici uomini della Galeotta si lanciarono dentro la Gaiassa, e nello stesso punto quasi tutto il resto si gettò repartitamente dentro le due Germe la più parte inermi, e lontani, dal timore di combattero.

Caddero adunque gli sfortunati in braccio alla morte, perchè
tutti restarono prima uccisi, che
forpresi da i loro avversari, i quali
non contenti di aver massarato
chiunque si presentò loro davanti, passarono al fil di spada altresi
tutti gli altri, che evano rimasti sulla Galeotta senza eccettuarne alcuno. Quindi resti Padroni del Legno

lo condustero trionfanti in Giassa col disegno di armarlo contro i loro Nemici.

Saputasi in Acri la presa della Galeotta, e la totale uccilione del di lei Equipaggio, quel Governo si pose in tanta agitazione, che da quel momento si occupò a fare tutti i preparativi necessari per intraprendere una forte spedizione contro Giaffa. Questa Città per altro dimostrava, che averebbe damaggior pena agli Aggressori per espugnarla, che agli Assediati per difenderla, mentre era ben munita di difensori, e già fortificata in diversi luoghi dallo stesso Capo d'Acri, e da' fuoi Alleati, sin di alloraquando ne i primi tempi di questa Guerra gli Egiziani se n'erano resi Padroni sul Pascià di Dafinateo.

Tali riflessioni bensi non secero nessun ostacolo al disegno del valoroso Capo d'Acri, il quale risoluto non solo di vendicare le sue

F Ar-

82

Armi, e riparare anche qualche diferedito, che aveva portato al suo nome il non avere potuto in più occalioni sottoporre alla sua ubbidienza la Città di Napulósa, se ne parti sotto il di 16. di Luglio 1772. in compagnia di Aly-Bey alla testa di cinquemila Uomini parte a piedi, e parte a cavallo, fra i quali vi erano compresi da milledugento Arabi, che il detto Aly-Bey aveva seco assolutati.

Giunsero di lì a pochi giorni sotto Giassa, e ivi si accamparono. Tali Truppe per altro non essendo sufficenti per fare la linea di circonvallazione della Città non potevano in conseguenza formarne regolar-

mente l'Assedio.

Presero intanto cura di serrarle tutti quei passi, da quali poteva ricevere delle provvisioni, ed ahri soccorsi, e di tenerla bloccata colla maggior vigilanza possibile, nel tempo che dalla parte di Mare veniva fatto lo stesso per mezzo di quattro Bastimenti armati in Sur (1 iro) e in Acri, i quali tenendosi in crociera su quella Spiaggia, gli rendevano privi di qualunque aiuto, e gli costituivano nella

penuria de i viveri...

Ma per alquanto rivolgiamo adesso l'occhio sopra la Soria. I Drusi dopo avere avuto per due volte il di sotto da i Metuali, rimasero tanto discreditati per la loro viltà, che i vincitori non li lasciarono mai più in ripolo tenendoli in continua agitazione ora colle minacce, e ora colle sorprese, A misura che quelli si mostravano vinti dal timore, quest' altri si rendevano verso di loro più orgogliosi; e siccome la più parte de i detti Metuali non hanno nè Principe, nè Dominio, perciò formano ordinariamente diverse bande più, o meno numerose, le quali sorprendono, rubano, e dissipano quei Luoghi, che prendono di mira.

Un Corpo di costoro minac-

ciava di attaccare la Città di Gibail, nel tempo stesso, che altri di loro molestavano i Drusi nell'opposto confine della Provincia (1). Carkà con altri due Villaggi ragguardevoli, siruari tre ore distanti da Seida verso il Settentrione, furono devastati, e dati alle siamme con danno totale delle sostanze degli Abitanti.

La disunione del Governo de i Drusi per la gelossa del Principe Mansur, verso l' Emir Jusef lacerava; e distruggeva interamente gl' interessi del loro Stato, il quale era asfalito da ogni parte da i suoi nemici. Il Popolo repartito fra queste Fazioni era indeterminato, e dubbioso per seguire la più sicura. Il Soldato non temendo la disciplina serviva per capriccio, e fordo alla voce del suo Generale, che non rispettava, andava voltando le spalle a tutte le azioni, che richiedevano

CO-

<sup>(1)</sup> Cioè nelle Parti Meridionali della Sorfa, rispetto alla situazione di Giball.

coraggio, e bravura, lasciandosse piutrosto uccidere, che voler resistere al Nemico. Tanto è accaduto a i Drusi in tutte le comparse, che hanno fatte in questa Guerra, nella quale sino ad ora non hanno dimostrata, se non una condotta molto equivoca, e indeterminata sul parriro, che seguitano.

Nel Cairo poi principiava a non esser troppo gradito dal Popolo il Governo di Abù-Dahab. Questo Soggetto di genio, e di professione dedicato alle Armi non era dotato delle qualità necessarie per saper regnare, principiava a rilassarii sotto di lui il buon Comando; e le Leggi di Stato non venivano osservate col necessario rigore. Questa indolenza poreva divenire assai perniciosa verso di un Popolo tanto di sposto al partito della novità.

Sonahin, uno de i Bey dell'E4
gitto, se ne dimostrò mal contento,
e con ciò dette origine ad una nuova fazione in favore di Aly-Bey,
To dal-

dalla quale veniva richiamato in Egitto. Aly-Bey vedendo, che quefto tentativo non poteva riuscire
fenza contrasto, non volle cimentarsi allora all' evento della sorte,
volendo attendere, che almeno fosse terminata per il Capo d'Acri la
spedizione di Giaffa, nella quale si
era impegnato di assisterio.

Tale impresa, che era stata creduta sempre più facile di quello, che ne andava poi dimostrando il successo, disturbò alquanto i disegni di Aly-Bey, talmentechè se avesse saputo prevederne i disastri, il dispendio, e la lunghezza dell'Assedio, averebbe tenute disserenti missure. Era già un mese, che questa Città sosteneva vigorosamente la propria disesa.

Il Capo d'Acri irritato dalla relistenza degli Assediati, sece loro intendere, che quando sossero stati ridotti alla dura necessità di doversi rendere, non averebbe ad essi accordato nessun partito, perchè era des

ter-

sempre disprezzare il Nemico.

inolto tempo senza avvedersi, che le minacce satte agli Assediati surono un essetto mal ponderato della di lui intolleranza, è che ciò gli averebbe prodotto una lunghezza grande in quell' intrapresa, e sosse l'incertezza di riuscirvi; sicche per non
perdere inutilmente il suo tempo, sece partire il di 24. di Agosto 1772. un
distaccamento di mille Soldati a Cavallo, sotto il comando di Craycon,
Generale delle sue Truppe, destinandolo al riacquisto di Gaza.

Appena fu osservato approssimarsi quelli della Cirtà secero una sortita di quaranta Bairàc (1) o F 4

<sup>(1)</sup> Ogni Bairac, o Bandiera è composta di Ventuno, o trentun Soldato.

Mano Bandiere per opponersi all' Aggressore; ma giunti alla portata di venire alle Armi, si trovarono accolti con tanta intrepidezza, che mancando loro il coraggio per resistere, rimasero in breve tempo tutti dissipati, e messi in suga, restando quella mal ridotta Città con il Castello in potere del Vincitore, che se ne rese padrone il dì 26. dello

stesso mese di Agosto.

Il Capo d'Acri supponeva; che l'acquisto di Gaza fatto dalle sue Truppe con un valore, ed una prontezza non ordinaria, dovesse portare una timorosa impressione negli animi di quei di Giassa; molto più, che questo loro svantaggio veniva accompagnato da un altro non meno indisferente, quale su quello dello spoglio dato dagli Arabi ad una considerabile Carovana, che portava de i soccossi a Napulosa, a Gaza, e a Gerusalemme; ma l'esperienza so rese persuaso dell'opposito, allorchè vedde, che ad ogni opera

wal madest of the

razione, e attacco si trovava corrisposto, e respinto con un valore, e fermezza tale, che qualunque suo tentativo si riduceva inutile.

In tempo che gli affari camminavano sopra questo piede, si fecero vedere sulla vicinanza di Giaffa due Sambecchini Damiatini, che Abù-Dahàb aveva fatti armare in guerra con dugento Persone per ognuno, e partire con molte provvisioni per loccorlo degli assediati. Nel presentarsi che fecero, andarono loro incontro gli Armamenti del Capo d' Acri, e subito, che si trovarono fotto tiro di cannone cominciarono il combattimento.

I Sambecchini dopo una breve relistenza furono obbligati a fuggire. Nel passare questi presso le Coste di Acri, predarono tutti quei piccoli Battelli, che trovarono per via, e dopo aver fatte diverle piraterie più ingiuste, che vantaggiose, si ritirarono in Baruti, e di li se ne ritornarono poi in Damiata

\$ 16 Digo (p. 1)

fenza aver potuto adempire in altra forma l'oggetto della tor Commif-

Richiamando ora la nostra attenzione verso Abdurrahman Pascia di Tripoli, lasceremo per poco tempo tanto Aly Bey, come il Capo d'Acri ne i loro accampamenti sotto di Giassa.

Questo Pascià adunque, che già si disse succeduto a Fertali, appena assicuratosi nel suo Dominio, principiò a meditar la maniera di rendere vendicato l'insulto del suo Antecessore. I Tripositati ribelli dissprezzando ardiramente il Governo, continovavano colle loro licenze a rendessi sempre più intollerabili agli abitanti di questa Città. Non lasciavano tranquisti neppure i Franchi (1) che per non esporsi alle loro insolenze si renevano serrati nelle proprie Case. Il guaio adunque era giunto ad un puneo estremo da

<sup>(1)</sup> FRANCHI, così fon chiamati in Levante generalmente tutti gli Europei.

non poterne più procrastinare il ri-

Abdurrahman Pascia ne prevedeva già tutto il danno, e nel momento stesso conosceva, che per tisparmiare alla Città una sanguinosa scena, era necessario aver ricorso a i compensi, che mai mancano al genio de i Turchi.

Principiò per sedurre un tal Haggi Mustafà Cassàb Bascià (1) di Tripoli, Capo principale de i Ribelli, assoldandolo al di lui servizio col Tirolo di Tusankgi-Bascì (2). Ebbe in seguito cura di dimostrargli della stima, e dell'amicizia passinchè sorto il credito de i di lui avanzamenti in quella Corte, e dell'accoglienaze, che ivi riceveva, s'inducessero i di lui compagni a seguitarlo.

Il disegno riusci felicemente, di:

mo-

<sup>(1)</sup> Bascia', qui val Meller, citoto alquanto, di diffinzione. Sopra di ciò potrà confiltare la Nota N. (4) altropagi a pri della Prima Parie di quella litoria : Ediai: Fiòr, (2) Turankol - Basci - Parola Turcai, che figuifica: Capo de l'accident accident.

92 modochè dopo di avere Abdurrahman Pascia atrirati per questa via circa ottanta de i maggiori Ribelli al di Ini servizio, ed averne impiegati alcuni in varie Cariche di Corte. se ne parti con esti, e con altrettanti de i suoi ne i primi giorni di Settembre 1772. prendendo il cammino verso Latacchia (1) Giunse in quella Città il dì 6. ove dette immediatamente buon ordine a quanto voleva eseguire, onde la notte del dì 7. fece privaramente munire di Soldari suoi fedeli diverse Case, e comando poi alle Truppe del Musselim (2) e alle sue proprio di renersi pronte per le ote otto della mattina seguente.

Giunto questo termine il Tufankgì - Bascì incamminandoli secondo il solito verso il suo Signo-

<sup>(1)</sup> LATACCHIA, antica Lucdices, Città della Soria ful Mediterraneo a Sattentrione di . Tripoli, di ove è distapre, girca settanta Miglia. I naturali del Paese la dicono Ladicchia , Q' Laodiccia » An Antaran Co

<sup>(2)</sup> Musselim i: Governatore di una Città .

re, prima di giugnervi, fu assalito, ed ucciso da i Ciocadàr (1) a colpi di Candgiar (specie di cultella). Quindi dato il segnale stabilito i Leventi, ed altri Soldati si lanciarono subito sopra dell' Odàk-Bascì (2) e di alcuni Soldati del numero di quegli ottanta Ribelli Tripolitani, che erano passati al servizio di Abdurrahmàn Pascià, e che si trovavano allora sulle Porte del di lui Palazzo, i quali rimaseto trucidati sull' istante.

Le celate Truppe empirono allora tutte le strade della Cirtà, perchè non seguissero disordini, ed alcune di esse corsero armata mano al Quartier de i Soldati nel Campo degli Oresici, ove era tutto il rimanente de i Tripolitani. Questi

(2) ODA'K-Basci. Capo della Camera, Carrica di Corte.

<sup>(1)</sup> CIOCADA'R. Uomini della Corte de' Paicià, che hanno varie ingerenze, e fono una specie di Guardie particolari della Persona dello stesso Pascià.

all' apparire de i Soldati del Pascià serrarono subito le Porte per
tentare di suggirsene per le muraglie posteriori dell' Edisizio; ma le
medesime non servirono di alcuno
ostacolo all' impero de i Soldati del
Pascià, i quali entrati che surono
dentro, uccisero tutti i Tripolitani,
che ivi trovarono, dando sine in tal
guisa ad un' operazione, ove perirono da quarantacinque di quei principali Ribelli.

Partì il Pascià da Latacchia il giorno seguente con speranza di sorprendere Tripoli. Conduceva seco un corpo di seimila Uomini circa per intimorire, e ridurre i malcontenti; ma quelli però, che erano rimasti nella Città, alla nuova ricevura di quanto si era passato a Latacchia, e della marcia, che il Pascià aveva presa alla loro volta, dettero mano alle armi, obbligando tanto i Principali, come il resto del Popolo a sare lo stesso; quindi posta della Gente alla custodia del

Castello, e munite di Guardie tanto le Porte, quanto tutte le Avanzate, si prepararono a combattere,

e a respignere il loro Pascià.

Arrivò questi poco dopo sotto Tripoli, ma trovata la Città serrata, e posta sulla disesa, passò ad accamparti con porzione delle sue Truppe sopra un'elevazione, che si frappone fra la detta Città, e la sua Marina, ove piantò una batteria di sei Cannoni da dodici. Fece allora domandare, che gli sossero rimesse le Chiavi del Castello, e della Città, al che si opposero i disensori.

Il Palcia finalmente dopo tre giorni di tolleranza, nel corso de i quali si passarono fra ambedue le Parti alcune piccole Scaramucce, il di 16 di Settembre 1772, dopo il tramontare del Sole si rese Padrone della parte più eminente della Città, che forma un'elevazione dominante sulla medesima, risoluto di volerla sottomettere interamente

colla forza.

Gli

ġб

Gli assediati mancarono allora di coraggio, e nel corfo della notre le Chiavi furono portate al Pascià. Le Porte rimasero abbandonate, e la Città resa a discrezione. L' ardire de i Ribelli cambiatosi secondo il folito in vile spavento, servi a disarmarli del tutto; onde parre di loro procurò di salvarsi colla fuga, e parte si occultarono per vari

luoghi.

Il Bassà ricevuta la fommissione entrò nella Città in tutta buona ordinanza colla fua gente la mattina del dì 17. Fece arrestare subiro diversi sediziosi, e gli fece impiccare. A molti altri fece tagliare la testa, di modo che in brevi giorni gli spiriti più torbidi surono levati di mezzo. Continovò anche in appresso ad usare le maggiori ricerche per esercitare la più fiera giustizia, e spogliò di danaro, e di roba tutti quelli, che ne possedevano, forto il comodo pretesto, che col mezzo della loro facoltà potevali

spirito di ribellione.

Questo è il metodo ordinario con il quale il Governo Turco rastrena i trasporti del Popolo, uccide i miserabili, e rovina quelli, che hanno qualche bene di fortuna da moderare il loro destino. Per questa via Abdurrahman Pascià seppe adunare una ricchezza immensa, servendosi altresì della cruda legge di mescolare gl'innocenti co' rei, per saziare con il loro spoglio le brame della propria avidità.

In fine la Città di Tripoli fu restituita nella sua persetta tranquillità, dovendosi concludere, che senza un disegno così studiato, e portato selicemente a fine, languirebbe tuttavia sotto il giogo prepotente de i suoi ribelli, che in breve tempo l'averebbero condotta nella

maggior desolazione.

In questa mentre arrivò in Ci-G pro pro un Tartaro spedito dalla Corte di Costantinopoli a Haggi Ismail Agà Governatore del Regno per renderlo partecipe della Convenzione dell' Armistizio passato il di 16. di Agosto fra la Turchía, e la Russia; la di cui pubblicazione su di poi fatta fare dal detto Haggi Ismail Agà nel Gran Divano, o sia Congresso Generale tenutosi in Nicosía Capitale del medesimo Regno sotto il di 18. di Settembre 1772.

Tali condizioni erano già state concluse fin del dì 23. di Luglio (1) dall'

<sup>(1)</sup> L'Armistizio fra i Commissari della Russia, e quelli della Porta su concluso sotto le Tende presso Giurgewo nella Valachía il di 20. di Maggio 1772. Stil Vecchio, che corrisponde al nostro di 31. di detto Mese. Per parte adunque del Conte Romanzow surono nel suddetto giorno sottoscritti gli Articoli dal Signor Simolin Consigliere di Stato dell' Imperatrice delle Russie; e per la parte del Gran Visir vennero sottoscritte da Hoza Seid Abdulkerim Effendi Muca Bezeli, o sia Segretario di Stato.

dall'Ammiraglio Spiridow con il Plenipotenziario Turco commesso a rale esserto dalla Porta. Ma surono poi confermate, ed emanate dalla Porta nel suo Comandamento del dì 16. di Agosto suddetto 1772.

Esse erano contenute in quindici Articoli relativi alle reciproehe convenienze da osservarsi nel corso di tale Armistizio tanto fra le

G.2 Ar-

Fra gli altri Articoli è da offervarsi il Num. IV. ove dichiarafi, che dovesse elfer mandato per la via di Costantinopoli un Corriere nell' Arcipelago per dare avviso a i Comandanti Russi di Terra, e di Mare di essere stata conclusa una sospensione d'Armi, sfinche potessero convenire anche dal canto loro della sospensione di qualunque oftilità nell' Arcipelago; come venne poi stabilito nel Porto di Ausa nell' . Isola di Paros tra l'Ammiraglio Spiridow, , e un Ministro della Porta; ed è questa . la Convenzione dell' Armistizio riella quale l'Autore parla nel testo, e che venne conclusa, e stabilita nell'Itola di Paros. foltanto il dì 23. di Luglio 1772. e indi emanata dolla Portacile di 16. di' Agosto consecutivo.

Armate di Terra, che fra le Squadre, e Bastimenti di Commercio grossi, e piccoli in tutta l'estensione del Mar Bianco (1) sulle Coste di Natolia (2), e della Romelia (3) e nominatamente nell'Isole stesse dell'Arcipelago.

La sua durata per Mare doveva estendersi sino al di 12 di Novembre dell'anno corrente 1772. Ma in caso, che le Armate respettive, che si trovavano sul Danubio avessero dato nuovo principio alle ossilità, e a rompere la Tregua a-

van-

<sup>(1)</sup> Due Mar' Bianchi si conoscono nella Geografia, l'uno che è un Golfo del Grande Océano nella parte Settentrionale dell' Europa, e l'altro è quello, che oggi dicesi da noi Arcipelago, e del quale intende parlare l'Autore, e che i Turchi chiamano Hak-Denisi, e Agh-Denghi, che vale lo stesso che Mar Bianco. Gli Antichi lo dicevano Mare Aegaeum.

<sup>(2)</sup> NATOLI'A. Provincia dell' Asia Mi-

<sup>(3)</sup> Rometía o Romanía. Provincia dell' Europa posseduta dal Gran Signore.

vanti il termine prefisso, esse sarebbero ancora ricominciate in queste Contrade; e che nessuna delle due Parti dovesse ricercarsi l'una coll'altra del motivo di tale infrantura. E se all'apposto i Generali delle dette Armate avessero trovato conveniente di prolungarla, che ciò averebbe dovuto aver luogo alle medetime condizioni ancora per il Mar Bianco ed altri Luoghi sopra nominati.

Lo stabilimento di questa Tregua parve tutto ad un tratto satale per gl' Interessi d'Aly Bey, e del Capo d'Acri, poichè si poteva concludere, che la Porta volendo prosittare di questo respiro si sarebbe voltata verso la Soría per ridurre in buon ordine i suoi assari, mediante i rinsorzi di Truppe, e di Denaro, e che averebbe potuto mandarle. Non su però così.

Il Gran Signore fece passare è vero delle grosse somme per l'uso delle leve di Milizie, e de i pre-

G 3 pa

parativi necessari non solo a quietar le turbolenze di quella Provincia, ma ancora per portar la Guerra in Egitto. Ma Aly-Bey, ed il Capo d' Acri vedevano, e conoscevano molto bene, che questo denaro appunto formava la sicurezza de i lo-To affari, perchè in fatti non serviva ad altro, che a nutrire la rapacità di quei Ministri, i quali attenti unicamente a farne un' impunita ufurpazione, colorivano con infinite fallità le loro operazioni, e tradivano iniquamente gl'interessi del loro Signore, come meglio si osserverà in apprello.

La Russia per altro sempre sollecita per il proprio interesse, sebbene aveva segnato le Condizioni della Tregua accennata, non volle però, che le medesime interrompessero il progetto della sua divisione in Soria. Sotto il dì 16. di Settembre 1772. comparve in Acri un Vascello con Bandiera Inglese conducendo di ritorno l'Inviato Zensses, gir-Bey, che Aly Bey aveva spedito a Paros. Non avendo ivi trovato Aly-Bey se ne parti lo stesso giorno per il Campo verso Giassa, ove dopo disceso l'Inviato suddetto con tre lagegneri, e due Bombardieri vestiti con uniforme Russa, e sbarcate diverse provvisioni da guerra, si unitono con gli altri Armamenti del Capo d'Acri, e di Aly-Bey-per operar di uniformità co' medesimi.

Giaffa adunque non era tuttavia sottomessa, continovava a disendersi, e a rendere inutili tutti i tentativi degli Aggressori. Gl' Ingegneri Russi principiarono a rettiscare le disposizioni del Campo, a inalzare Terrapieni per stabilire le Batterie, e a sotmare il Piano necessario per dare un Assalto in sotma.

Gli Armamenti di Mare inatanto attaccarono il Castello, procurando di molestarlo col Cannome, non seppero per altro portar-

G 4 gli

de i quali già si trovava in penuria.

Frattanto questi due Alleari sempre uniformi nella loro condotta,
e nel lor sistema, volendo continovare a dimostrare, che l'unico
oggetto era quello di sottomettere i
Ribelli, e i propri Nemici (1) loro
si pre-

ranza, che alla fine la Città sarebbe caduta nella necessità di doversi rendere per la mancanza di viveri.

<sup>(1)</sup> Questo è il solito linguaggio de i Sudditi del Gran Signore quando si alienano dalla di lui ubbidienza. Goloriscono sempre

presentò l'occasione di ostentarne

una prova.

Giunse ne i primi del Mese di Settembre del corrente Anno 1772. alla spiaggia di Giaffa il Mullà, o Mollà (1) di Gerusalemme destinato dalla Porta per quella Città. Era questi imbarcato sopra un Bastimento Francese, il quale appena ebbe dato sondo all'ancora nella detta Spiaggia si vedde approssimate dagli Armamenti del Capo d'Acri. Il Mul-

pre la loro Ribellione sotto l'ombra di zelo, non dissicoltando anzi di chiamarsi Disensori della di lui Sovranità, e de i Regi Diritti, nel tempo che sono interamente lontani da ciò, e che esercitano nella Provincia usurpata, il più assoluto Dispotismo.

<sup>(1)</sup> MULLA, o Mollà vale lo stesso, che Giudice. Anche il Cadì di un Luogo si considera come Giudice, giacche decide sulle piccole Cause, ma a questi si converrebbe piuttosto il solo titolo di Giurificonsulto, ed a Mullà quello veramente di Giudice. Il Mullà di Gerusalemme viene ogni anno spedito dalla Porta, ed è una Carica di Dignità ben distinta.

là entraro in timore, e volendosi liberare da i medesimi, obbligò il Capitano a lasciar correre il Bastimento in vicinanza del Lido, il quale per legge di violenza su obbligato ad obbedirlo, sicchè posto piede in Terra colla gente del suo seguito, ebbe modo di entrare nella Città, accompagnato però dalle continove Cannonare, che in tale occasione i Bastimenti del Capo d'Acri spararono, non tanto sopra di lui, e della sua gente, che del Bastimento.

Quindici giorni dopo in circa fi presentò colà altro Bastimento Francese, che conduceva il Giannizzer - Agà (1) di Gerusalemme con diverse persone del di lui seguito. Questi trovandosi in faccia di Giaf-

<sup>(1)</sup> GIANNIZZER AGA'. Carica di Gran confeguenza alla Corte Ottomanna, che vale General Comandante, ma che poi fi compete a qualunque Capo di Giannizzeri, cioè di Soldati del Gran Signore, che sono di Guarnigione in qualche Città, o Portezza.

fa, e ben vicino ad essere abbordato (1) da i soliti Armamenti, determinò senza far retistenza di lasciarsi
prendere, e di presentarsi ad AlyBey. Seguitò infatti il suo consiglio
ed incontrò ogni possibil cortetia,
mentre il Capo d'Acri, ed Aly-Bey
l'accolsero con tutta la sua gente,
e fattolo poi scorrare sino alle vicinanze di Gerusalemme, se ne passò
tranquillamente al suo destino.

Il Mullà, che tuttavia si trovava in Giassa veduta la selice riuscita, che produsse al Giannizzer-Agà
la di lui prudente condotta, rimproverava se medesimo di non aver
fatto altrettanto; volle per altro
tentare la clemenza di Aly-Bey inviandogli al Campo le di lui suppliche per aver la permissione di togliersi da quel pericoloso soggiorno, e
di passare al suo destino. Gli su risposto, che avendolo egli scelto per
elezione, dichiarandosi suo Nemi-

CO :

<sup>(1)</sup> Abbordare, termine di Marina, che spiega, investire-

co, doveva adunque riguardar Giaffa come il suo asilo, e correre in quella Città la sorte degli assediari.

In tanto Ottoman Daher accortosi, che la sua dimora in Napulosa poteva divenir per esso molto funesta, qualora la Città di Giaffa fosse caduta nel poter di Aly-Bey, e del Capo d'Acri suo Padre, dopo aver più volte tentato in vano ogni via, trovò finalmente il modo, e il tempo di suggirsene, e di risugiarsi appresso Ahmèd suo Fratello, col quale intraprese i mezzi per rientrare in reconciliazione con suo Padre Daher d'Omàr.

Vekil Osman Pascia del Cairo (1) incaricato dal Gran Signore
degli affari di Guerra nelle Parti
dell' Egitto, e della Soría, non avendo altra mira in questo suo Ministero, che quella di usurpare le im-

por-

<sup>(1)</sup> VERIL OSMA'N Pascià del Cairo. Era destinato per tal Dignità nel Cairo, ma non vi era ancor passato, nè era in grado di esercitarvi il suo potere.

portanti somme di danaro, che la Porta gli aveva fatte passare, procurò per tempo di attirare nel suo progetto tanto Admoglù Mahmèd Pascià di Damasco, quanto Dessi Halil Pascià di Chills ambedue Soggetti di stima appresso alla Corte di Costantinopoli, e particolarmente quest' ultimo, che godendo la reputazione di bravo Guerriero si era acquistata la di lei principal fiducia.

Questi tre Ministri convenuti tra di loro di un tal monupolio andavano operando relativamente al loro disegno. Facevano correr voce per una parte, che andavano di continovo reclutando i Soldati, per intraprendere una nuova spedizione contro Seida. Dall'altro canto si mostravano occupati a sostenere i Napulosani tanto nella disesa della loro Città, quanto in quella di Giaffa, nel tempo che l'uno e l'altro oggetto poco, o nulla gli occupava la mente.

L' Emir Jusef Gran Princi, e de i

de i Drusi, alleato del Gran Signore, aveva ordine dal Pascià di Damasco di tenersi pronto per marciare com il più gran numero delle sue Truppe. Nulla però si portava a conclutione, e la Porta male istruira di tali operazioni viveva tutravia tranquilla sulla buona opinione, che aveva della vigilanza, e della fedeltà de i suoi Ministri. Il rempo per altro, che si andava consumando inutilmente principiò a metterla in sospetto.

Cominciò adunque ad istruirsi del vero; ed informata di tutto, le fu sacile di conoscere quanto sosse tradira. Deliberò di portarci un pronto riparo per trattenere, che il guaio non si facessi maggiore. Vekil Osmàn con i due Pascià suoi aderenti non erano niente informati di tutto questo, sicchè seguitavano placidamente nella loro massima, senza prendersi altra cura, se gl'interessi del loro Principe degeneratano sempre più nel pessimo stato.

Aly-

Aly-Dahèr fece in questo tempo una scorrería sul Territorio di Damasco; giunse colle sue genti fino a tre ore di distanza dalla Città, sorprese, e spogliò molti di quei Villaggi, e ne portò via una quantità grande di Bestiame, il di cui numero fu fatto ascendere a ventimila Teste, parte del quale, ritornato che fu nella Provincia, l'offerì in

dono ad Aly-Bey.

Delil Kalil: Pascià verso il di 10. del Mese di Ottobre 1772. se ne partì da Damasco con un piccolo Corpo di Quattrocento Uomini circa. Si era sparsa da voce per la Soría, che si trovava alla testa di una grossa: Armata, colla quale si destinava all'assedio di Seida. Passò per altro in Barúri, e di là fece partire un piccolo distaccamento di Soldari, i quali caduti sopra alcuni miserabili Villaggi di Metuâlia Nazione già alleata del Capo d' Acri, fecero Schiave alcune poche Donne, che ivi rovarono, preiera

to ogni cosa seco loro in Barúti ne fecero la vendita a un prezzo assai vile.

Intanto le Negoziazioni di Pace, che furono aperte fra la Russia, e la Corte Ottomanna non potettero aver luogo. I Plenipotenziari delle medesime, unitamente a i Ministri delle due Corti mediatrici dell' Imperio, e della Prussia si presentarono al congresso tenuto in Fosckany nella Valachía, ove principiarono le Conferenze su primi di Agotho sotto la Tenda del Conte Gregorio Orlow. Ma ne uscirono poco tempo appresso, e dopo una breve sessione, la quale non produsse altro, che la rottura dell' Armistizio già fra di loro stabilito.

Le ostilità adunque da una parte, e dall'altra da quel punto in poi si resero libere tanto per l'Armate di Terra sopra il Danubio, che per quelle Navali sul Mar Mediterraneo. La Corte di Costantinopoli fu sollecita a farne passare gli avvisi per l'Asia Minore, e la Soria, avvertendone tutti i Governatori delle Provincie, e ordinando a i Comandanti de i suoi Porti di Mare di essere vigilanti, e tener ben guardati i Littorali delle loro dipendenze, per deludere qualunque sorpresa del Nemico. Un tal Comando arrivò in Cipro il di 14. del Mese di Ottobre 1772, e su inteso con molto gincrescimento da tutto il Governo.

Tal nuova non era per anche arrivata nella Soría, quando che Delil Halil Pascià lasciato Barúti, si sece vedere sulle vicinanze di Seida. Aveva solamente seco ottocento persone, benchè la voce popolare le facesse ammontare a più migliaja. Il suo disegno era d'intimorire la Cirtà, ma la vigilanza, ed il buon governo del suo Comandante Dinguelzy-Bey la rendeva superiore a qualunque sasso per a rendeva superiore a qualunque sasso per superiore sa superiore sa per superiore sa per superiore sa qualunque sasso per superiore sa per superiore sa per superiore sa qualunque sa superiore sa per superiore superiore sa per superiore sa periore sa per superiore sa per superiore sa per superiore sa per

no alla Kassimia, e iyi si accampo;

ave

aveva già dato ordine essendo in Barruti al Seraskier (1) Sarì Kiajà, e a Gezzàr Ahmèd Bey di marciare colla loro gente verso Seida. Non avevano questi se non circa quattromila Soldati, si avanzarono pertanto al Fiume d'Amùr (3) ed ivi dimorarono alquanti giorni per aspetrare le disposizioni di Delli Halil. La Cir-

(1) SERASKIE'R. General d'Armata. (2) KIAJA, o Kiahja. Parola Turca, che im

(3) FIUME D' AMU'R. Suo vero nome Damora. Si potrà vedere quanto dissi sopra di ciò nella Par. Ii di questa Istoria alla Nota N. (63) pog. 221. dell' Ediza-Fier.

questo luogo vale Procurator Generale. Tal volta noi si direbbe Sindaco, ed altre volte lo troverebbamo corrispondere al titolo di Maestro di Casa, e di Scrivano Maggiore, o Soprintendente agli affari domestici, per cui si vede in certe occasioni esteso anche a voler significare una Persona, la quale tiene la Amministrazione delle Rendite or di una Provincia, ora di una Città, e alcuna volta di un Signore particolare, da cui ne deriva poi, che la detta Carica può essere di maggiore, o di minor lustro, secondo chi sono le Persone, alle quali essi servono.

Gittà di Seida informata di tali preparativi si disponeva per resistere at suo Nemico. Tutto il Paese de i Drusi, e de i Meruali era in allarme. Ma Aly-Bey, e il Capo d'Acri non ignorando punto il sondo dell'assare, non si abbandonavano a tali apparenze, che le riguardavano come semplici, e vane ostentazioni:

Delil Halil Pascià dopo essersi trattenuto qualche tempo alla Kassimia, da dove ognuno si presumeva, che dovesse prendere le deliberazioni opportune per agire contro la Città di Seida, se ne partì improvvisamente con tutto il suo seguito, e arrivato alle vicinanze di Damasco, di là voltò cammino verso Aleppo, e si restituì con gran furia nella sua residenza di Chilis.

L'Emir Jusef, che si preparava per ponersi in marcia, e unirsi alle Truppe già partite da Baruti, intela, che ebbe la suga di

-MOD

Delìl Halil Pascià, si trattenne nella sua dimora, e sece ritornare indietro quelle, che si trovavano già accampate al Fiume d'Amur'.



CON-

# **CONTINOVAZIONE**

DELL'ISTORIA

DELLA

GUERRA DELLA SORÍA

FINO ALLA MORTE

DI ALY-BEY

DELL'EGITTO.

#### CONTINOVAZIONE

DELL'ISTORIA DE'LLA

## GUERRA DELLA SORÍA

DI ALY-BEY
DELL'EGITTO.

### CAP. L

Orreva già il Mese di Ottobre dell'anno 1772. e la Città di Giassa, la quale sino dal dì 19. di Luglio dello stesso anno era stata assediata dalle Armi di Dahèr D'Omàr Capo d'Acri, continovava a fare la più rigorosa resistenza contro i suoi Aggressori, e ciò quantunque le Truppe di detto Dahèr fossero state au-H 4 men-

mentate da i rinforzi condottivi da Aly-Bey, il quale si era impegnato di quivi assistere il suo Alleato; giacchè ambidue convenuto avevano di far precedere l'acquisto di detta Piazza a qualunque altra

loro intrapresa.

Gli affari poi della Soría si trovavano in questi tempi per i due Alleati nella miglior veduta, mentre non avevano troppo da temere per quelle Cirtà, che colà prestavan loro ubbidienza, poichè Destil Halil Pascià, Soggetto sopra del quale la Porta molto considava, se n'era precipitosamente partito dalla Costa Marittima della Soría, e si era restituito alla sua residenza in Chilis.

Quantunque quei di Giaffa avessero la notizia della partenza di detto Pascià, Uomo di gran reputazione, e dal cui valore potevano solo sperare allora una diversione nella Soría, e richiamar così altrove le Armi di Dahèr D'Omàr,

e di

e di Aly-Bey, aulladimeno seguirarono a disendersi valorosamente senza nulla avvilirsi, mantenendo nella Città il miglior ordine, acciò ognuno riguardasse la disesa di quella Piazza come causa propria. Turtociò dovevasi particolarmente alla savia condotta del suo Comandante Ahmèd, Fratello di Mustasà-Bey Sciehk di Napulósa.

Entrato poi che su il Mese di Novembre si veddero assediati non solo dal Capo d' Acri, e da Aly-Bey, ma ancora da una piccola Squadra di Legni Moscoviti, e da alquanti Greci, ed Albanesi stati disbarcati da i detti Bastimenti, del qual successo eccone un più disteso ragguaglio, giacchè riguarda troppo da vicino i fatti della Guerra della Soría per non trascurare di qui riportarlo.

Era partita il dì 6. di Ottobre 1772. dal Porto di Trio nell' Isola di Paros una Squadra Russa comandata dal Capitano Panaiotti Ales-

sia-

na fino a un ora dopo mezzogiorno, si ritirarono di sotto il cannone di Damiata, che faceva continuamente fuoco sopra di loro, e si

rimestero in Mare al largo.

Questo fatto su ben presto seguitato da un altro fortunato evento, mentre la seguente mattina la Squadra Russa scoprì un grosso Bastimento, ed era quello, che attendevati da Alessandretra comandato da Mustafà Reis. Il Capitano Alessiano si allesti allora per un nuovo combattimento, ma con general sorpresa alla prima scarica della Fregata San Paolo comandata dal detto Capitano Alessiano, la Nave Turca si arrese, essendo stato fatto prigioniero in tale occasione Soliman Bey, e tutto il suo seguito. consistente in tre Agà di distinzione, cioè Haggi Ibraim, Salì, e Mustafà Anadòl con altri minori Ufiziali, e tutto l' Equipaggio composto di circa centoventi persone, venendo in tale occasione in potere de i Russi molti trosei militari, fra i quali lo stesso Stendardo di Maometto.

La notizia di quanto era seguito sotto Damiata, e l'acquisto
dell'altra Nave colla prigionia di
Soliman Bey, sopra del quale tanto considavano i Turchi, su sentita
in Alessandria con estremo rincrescimento, e su tale lo sconcerto;
che cagionò nell'animo del Comandante di quella Cirtà, che sece
immediatamente disarmare se tre altre Navi, che erano dessinare per
unirsi alla squadra di Damiara, già
distrutta, e che doveva essere comandata dal suddetto Soliman Bey.

Intanto il Cavaliere Alessiano vedendo, che allora nient'altro vi restava da tentare contro i Legni nemici, passò colla sua Squadra in Giassa dando sondo a quella Spiaggia il di 18. del Mese di Novembre, nel tempo che il Capo d'Accri, ed Aly-Bey continovavano

col maggior sigore l'Affedio di quella Piazza.

L'arrivo di questa piccola Squadra, resa per altro il terrore di quei mari per le due ultime segnalate azioni, sconcertò non poco il coraggio degli abitanti di Giassa. Intamo i Legni Russi di perfetta intelligenza con i due Alleati, cioè col Capo d'Acri, ed Aly-Bey, attaccarono vivamente la Piazza dalla parte di Mare, battendola incessantemente col cannone giorno, e notte, e così seguitarono a fare per diversi giorni, senza, che gli assediati volessero, attacco,

I due Alleati molto incoraggiti da quelto opportuno loccorlo, invitarono a terra il Cavaliere Aleffiano, il quale avendo condesceso alle loro istanze, ne ricevè da essi i contrassegni della più persetta distinzione; so pregarono nel tempo stesso a volere strignere maggiormente la Piazza, ed egli per aderire alle loro istanze, il di 22. dello stesso Reso Mese face un disbarco di alquante Truppe di Greci, e di Albanesi, i quali messo piede in terra arraccarono diverse Case, che restano fulla Marina ammazzando vari Nemici, e dando suoco ad alcuni Battelli, che trovarono in quel Porto.

Nel tempo, che la Città di Giaffa si trovava tormentata con questi rinferzi, e che poco più avrebbe potuto reggere, giunsero al Capitano Alessano degli ordini Supremi, i quali l'obbligationo a partire da quei Mari; ende lasciata imperserta l'impresa di quella Città, si messe nuovamente alla vela, e allontanandosi dalle acque della Soria, della Palestina, e dell'Egitto, si restituì aest' Isola di Paros, ove giunse il di 4. di Gennaio 1773.

Colla partenza di questa Squadra gli abitanti di Giaffa si fecero più sieri, e già l'assedio di questa Piazza eta divenuto in quelle Parti molto rinomato, e credevasi du i più,

più, che l'acquisto della medesima fosse un oggetto superiore alle forze de i due Alleati.

Non sembrava, che una Piazza come questa, nella quale non vi sono se non poche, e miserabili Case con qualche vecchio Castello, meritasse tanta applicazione dalla parre di Daher d'Omàr, e di Aly-Bey, nulladimeno se ne potrà rilevare l'importanza del suo acquisto, quando si vada giustamente indagando, quale era il sine di questi Alleati di volersi rendere a rutto costo possessori della medesima.

E già cosa chiara, che Daher d'Omàr, ed Aly-Bey volevano primieramente tentare di rendersi assolutamente padroni di tutta la costa Maritrima della Sorsa, e della Palestina per riunire tutto quel Littorale con quello dell'Egitto dalla parte del Mediterraneo, e non dover contrastare ivi con altri Governatori, e Comandanti dal partito del Gran Signore.

Le

Le Città di Seida, di Sur (antica Tiro) di Acri, e di Caifa una Meridionale all'altra, e luoghi d' importanza sulla Costa della Soría, prestavano già ubbidienza a i due Alleati, ed erano governate da i respettivi loro Governatori. (1) -: Dopo Gaifa non trovavati sul+ la Costa Marittima, seguirando sempre versa Mezzogiorno, altra Città di qualche considerazione, se non Giaffa; voleva adunque il meditato dilegno, che li rendessero, padroni ancor di esta. La Cirtà di Gaza era già venuta in potere del Gapo d' Avei fino del dì 26. di Agosto 1772. onde non vi restava di mezzo, se non -questo ostacolo per riunire nella parte Meridionale tutte le Terre some all

etaho già di libero governo di Dahòr etaho già di libero governo di Dahòr D'Omar appartenendo al di lui Principato con tutta la Provincia della Galiéi, la quale in questa Guerra è stata sempre, come lo eta-avanti, in libero pofesso del detto Capo d'Acri.

Marietime della Palestina con quel-

le dell' Egitto . :

Nella parte poi Settentrionale della Costa della Soría vi rimanevano tuttavia delle Piazze di alquanta importanza, e particolarmente Baruti, che per accordo era staro restituito dalle armi Moscovite all' Emir Jusef; in procinto pet altro di soffrire ben presto un nuovo assedio. La Città di Gibail si trovava continovamente molestata da i Metuáli Popoli alleati del Capo d'Acri. Le Città poi di Tripoli, e di Latacchía erano rinvolte nel-· le dissensioni procuratevi da i segreti maneggi del Capo d'Acri, il quale lontano allora da quelle Contrade procurava di far loro la guerra segretamente, lusingandoss che ciascheduna di esse Cirtà fosse per ribellarsi al Governo Turco; e che ridotte in tal forma sotto vari Comandanti eletti tumultuariamente dal Popolo, sarebbe staro poi a lui fa-.cile, dopo la presa di Giassa, e degli

gli altri acquisti, che andava meditando, di ridurle facilmente alla sua totale dependenza.

Stava poi a cuore de i due Alleati l'acquisto anche di tre altre Città situate dentro Terra, e ciascheduna Capo di una diversa Provincia, col possedere le quali venivano a riunire tutte le soro conquiste.

Una si era la Città di Damasco considerata come Capo di tut+ ta la Soría, l'impresa della quale per tradimento di Abù - Dahab effendo loro andata a vuoto, come li vedde nella Par. I. avevano per allora allontanato alquanto il pentieto da quella Parte, non essendo impresa di veduta così facile, quando tutta la Costa Marittima non fossestata sotto gli ordini de i sudderri due Alleati; per altro il popolo di quella Città ne averebbe fin d'allora augurato l'acquisto alle armi di Daher d'Omar, e di Aly-Bey per liberarsi dalle rirannie del loro Governatore Mahmer Pascià, Figliolo 1 2 del

del già famoso Osmàn Pascià, che era stato la causa principale di tutti i torbidi della Soria.

La Città di Napulosa Capitale della Samaria aveva saputo resistere agli ssorzi del Capo d'Acri, ma di questa non ne vedevano difficile l'acquisto, quando si sossero sbarazzati dalle occupazioni, nelle quali gli teneva l'assedio della Città di Giassa.

Il ridurre finalmente fotto il loro comando la Città di Gerusalemme Capitale della Provincia della Palestina, era per essi un affare di qualche rilevanza, mentre venivano in tal forma ad afficurarsi del Dominio di tutta la Palestina, e a indebolire in questa guisa il potere del Pascià di Damasco, il di cui Comando si estende sopra tutta quella Provincia, e col libero possesso della quale non averebbero i due Alleati dovuto contrastare molto per riunire le loro conquiste della Soría, della Samaria, e della Palestina con quelquelle, che meditavano di fare nell' Egitto.

Più di una volta il Capo d' Acri insieme con Aly-Bey avevano fatto intendere al Governator Turco di Gerusalemme, ed alla Guarnigione di quella Fortezza, che secondo i piani da loro ideati conveniva ad essi di avere in lor potere anche quella Città, e perciò gli avevano richiesti, che insieme colla Città sosse rimessa nelle loro mani anche la Fortezza.

Ma il Governator Turco, ed il Comandante della Guarnigione della Fortezza, fedeli al loro Signore, trovandosi in grado di far della resistenza, risposero a i due Alleati, che non averebbero mai condescefo alle loro domande, se non quando sossero stati costretti a farlo a viva forza. Più animosi poi gli rendeva a tali risposte la cognizione, che essi avevano della vigorosa resistenza, che faceva la Città di Giaf-

13 fa;

fa, per cui i due Alleati tanto maggiormente s' impegnavano per fare

cader finalmente questa Piazza.

Conoscevano benissimo il Capo di Acri, ed Aly-Bey, che non era facile in breve tempo fottomettere colla forza la Città di Gerusalemme, e che con tal mezzo in ogni incontro sarebbero forse stati inutili i loro attentati. Di più vedevano, che volendo lasciarsi dietro le spalle la Città di Giaffa tuttavia in mano de i nemici, ciò era per render loro altresì più difficile l'acquisto di Gerusalemme, ed anzi riguardavano anche pericoloso di tentarne l' assedio in regola; mentre siccome Giaffa è il Porto principale della Palestina, essendo questo in mano de i nemici, potevano ivi giugnere de i validi soccorsi dalla parte dell' Egitto, e trovarsi poi assediati loro stessi nel proprio Accampamento.

Non compliva per altro a i loro interessi, che nel tempo, in cui continovavano essi a starsene asse-

dian-

diando Giassa, che la Città di Gerusalemme godesse tutta la tranquillità, e che avesse campo di premunissi troppo largamente del necessario per resistere poi ad un assedio. Onde su cura loro di segretamente somentare nella medesima delle discordie, e di procurare, che in alcuna forma non passassero in essa de i viveri, tenendo ben guardate le strade della Giudéa, di dove potevano essere introdorte delle Vettovaglie; mentre l'unica risorsa per entrare al possesso di quella Città, non era se non di assamala.

Ed in vero andavano ottenendone il meditato intento, mentre
la carestia aveva principiato a farsi
così grande in quella Città, che nol
Dicembre del 1772, quello, che pochi mesi avanti valeva uno, era aumentato a dieci. Da ciò ne dovette succedere nella Città medesima
un guaio maggiore, mentre non
tanto i Turchi, che erano ivi di
Guarnigione, come quei di ordina-

ria residenza, tentarono una ribellione sopra tutti i Cristiani della medesima, sul supposto, forse non male ideato, che avessero questi procurato a farsi delle buone provvisioni nelle loro case per prevenire gl' inconvenienti inevitabili a quella Città, quando i due Alleati fossero passati ad assediarla.

Questi adunque erano i motivi, che impegnavano Dahèr d'Omàr e Aly Bey a non lasciare addietro la conquista della Città di Giassa, col possesso della quale si vedevano in grado di tentare altre ardite imprese; ma la Città di Giassa peraltro continovava a sostener l'assedio col maggior coraggio, e non avendo ceduto a i tentativi, che ultimamente avevano satti sopra di essa i Mossoviti sotto gli ordini del Capitano Alessiano, si credevano quelli Abitanti oramai invincibili.

Questo lungo assedio andava faltresì sconcertando non poco le mire di Aly - Bey, a cui premeva

i d'inol-

d'inoltrarsi presto verso l'Egitto, ove si era già risvegliato un partito a lui favorevole, ed il quale continovava ivi a essere fomentato da

Sonabin Bey (1).

Nel tempo adunque, che sembrava essersi quei di Giassa satti più arditi nel sostenere l'assedio della Piazza, e che anche fra gli altri Popoli si credeva, quasi che impossibile l'acquisto della medesima, Dahér d'Omár, che in qualunque incontro non. ha saputo mai perdersi di coraggio, pensava differentemente, e conosceva, che se quella Città non si fosse arresa per la forza delle armi, averebbe peraltro dovuto cedere alla fame, per cui stava -attento, e vigilante, che da nessuna parte s'introducessero nella Città viveri di sort'alcuna.

La situazione stessa del Porto di Giassa favoriva i di lui disegni, mentre essendo già avanzata l'Inverno non era da sperarsi dagli as-

le-

<sup>(1)</sup> Veggafi a pag. 85.

sediati di ricevere alcun soccorso dall' Egitto per via di Mare, mentre in tale Stagiono è quasi impossibile, che i Bastimenti grossi possano reggere a quella Spiaggia, ed il Porto non è capace, se non di piccoli Legni, e Battelli, i quali dall' altra parte non navigano ne i mesi d'Inverno, e tanto meno verso la detta Città di Giassa, giacchè si esporrebbero a manisesto pericolo di perdersi in quello stesso Porto essentiale.

Tuttociò principiossi coll'avanzar della Stagione a considerare altresì dagli ostinati abitanti dell'assediata Città; la caressia incominciò ivi a farsi sentire, ed aumentava ogni giorno, e già per le Contrade risuonava il mormorio di chi sossiva la fame. Giudicò allora il Comandante Ahmèd, che ne reggeva il Governo, che non sosse più tempo di ostentar un importuno coraggio, nè di mostrarsi intessibili alle replica-

te

D 224 8 4 5 7 7 ( )

te domande de'due nemici, che chiedevano di esser rimessa nelle loro

mani quella Città.

Ne su offerca adunque la resa al Capo d'Acri, e ad Aly-Bey; i quali il dì 18. di Febbraio 1773. presero il possesso della detta Città di Giassa, la quale aveva saputo sostenere coraggiosamente un duro assedio di sette Mesi.

In tale occasione i due Alleati agirono da Guerrieri moderati, e generosi, mentre a chiunque non volle restar in Città sotto la loro ubbidienza, dettero facoltà di passare altrove con tutte le loro sostanze. Alla Guarnigione su intimara la partenza, alla quale su permesso di uscirne con tutti gli onori militari, e di restituirsi a Napulósa, sa quale trovavasi tuttavia in potere degli Ottomanni.

Restarono peraltro nella Città i Mugrabini, o siano Soldati Barbereschi, i quali passarono al ser-

vizio

vizio del Capo d' Acri, e di Aly-

Bey (1).

Intanto fu spedito il lieto avviso della resa di Giaffa in quelle Città della Soría, che prestavano allora obbedienza al Capo d'Acri, e ad Aly-Bey, ove ne fu solennizzato il felice avvenimento con tre giorni di pubbliche feste, e di fuochi di gioia, e sopra ogni altro si distinfe in ciò Dinguelzy - Bey, o appellato come altri dicono Denguisly -Bey Comandante di Seida, il quale appena ricevuta la nuova l'annunziò al Popolo con le scariche raddoppiate di tutta l'Artigliería del Castello; avendo seguirato ancor egli a farne celebrare la festa con tre sere consecutive di fuochi.

Nel

<sup>(1)</sup> I Mugrabini sono gente a piedi coraggiosi, e benissimo armati. Portano lo Schioppo, la Sciabola, e una Cultella a cintola insieme con due Pistole. Questi colle loro proprie Armi passano al soldo di chi di mano in mano gli ricerca, son fedeli, e di buon servizio, sintantochè ricevono le loro paghe, e che seguita il tempo della loro obbligazione.

Nel tempo stesso principiossi a dar mano alla restaurazione delle Fortificazioni della conquistata Città, e di ciò ne ebbe particolare incumbenza Aly-Bey, il quale nel tempo stesso si dette ogni movimento per fare nuove Reclute per mettersi sempre più in miglior grado di por sine alla impresa di conquistare prima la Città di Gerusalemme, e di restituirsi poi in Cairo, ove non gli mancava un buon partito per sostenere i suoi interessi.

### C A P. 11.

Ahèr d'Omàr dopo la caduta della Piazza di Giassa, come buon Guerriero, approsittò subito dell' impressione, che poteva aver satta in quei Popoli l' acquisto della medesima, che col suo lungo assedio si era acquistata fra loro una reputazione d'Impresa quasi che fi che impossibile. Colpì dunque Dahèr una tale occasione per marciare contro la Città di Napulósa, l'acquisto della quale gli stava a cuore.

Nulladimeno temendo di non dover forse anche questa volta avere il rincrescimento di vedersi deluso nel possesso di quella Piazza, stimò meglio di sorprenderla piuttosto coll'artifizio, che colla forza. Molto giovò a i suoi disegni l'amicizia, che acquistata aveva con un famolo, e più potente Capo di quelle Montagne chiamato Jusef Gerard, colla mediazione del quale la Città di Napulósa si rese finalmente a Dahèr d'Omàr, il quale ne fece prendere il possetto al suo Figlio Salek, e pochi giorni dopo lo stesso Dahèr fece il suo ingresso nella medesima tranquillamente, ed anche con piacere di quelli abitanti.

Indi stabili qui un Governatore, e si fece render conto dagli abitanti de i circonvicini Villaggi del

Tri-

Tributo, che da due anni non avevano pagato, come pure gli fece stare a dovere delle angherse, che erano state commesse in Giassa sopra i Crissiani, e particolarmente sopra i Religiosi in occasione, che la detta Città trovavasi in potere de i Napulosani; adempito che ebbe Dabèr ad ogni atto di giustizia, con cui si rendeva sempre più benasserti quei popoli, principiò ancor egli a fare allora de i preparativi di maggior conseguenza: per facilitarsi l'acquisto di Gerusalemme.

Già i soccorsi andavano ogni giotno giugnendo dalla parte degli Arabi in favor di Dahèr; ed in Gerusalemme principiavano a fare il loro esserto gl'intrighi, e le dissensioni, che per segreta intelligenza vi etapo stati procurati, ed i quali pareva, che dovessero essere secondati a tempo dall'estrema penuria de i viveri, la quale ne aveva ridotti gli abitanti quasi all'estremo. Disposte intanto fra i due Alleati concorde-

. . men\*

144 mente le cose, ed avendo già essi un numero sufficiente di Truppe pet tentare le meditate imprese, si messero finalmente in moto da i loro respettivi Accampamenti alla volta di Gerusalemme. Ma quasi in un fubito venne da Aly-Bey sospesa la marcia; e passate fra esso, e Dahèr d'Omàr varie ambasciate, su convenuto finalmente di retrocedere alquanto dalla Città di Rama (1) che Aly-Bey aveva già passata, per doverti i due Alleati trovare infieme in un Accampamento da formarli prefso la Città di Giassa, per stabilire in un Consiglio di Guerra delle nuove risoluzioni da prendersi sopra gli attuali affari.

Così adunque fu fatto, e venne tenuto il detto Configlio, nel quale restò mutato il Piano delle operazioni, che già per l'avanti sta-

bi-

<sup>(1)</sup> RAMA. Città della Palestina distante da Giasta verso Oriente circa tre ore di cammino. Viagg. T. III. Gap. I.

bilito avevano di fare sopra la Cirtà di Gerusalemme prima di ogni altra spedizione, il che sconcertò non poco le mire prese prudentemente, e con maturo esame dal vecchio guerriero Dahèr d'Omàr, il quale dovette cedere alle nuove rappresentanze del suo Alleáto Aly-Bey, che mostrò di avere allora di mira soltanto il pensiero di rientrare in possesso dell'Egitto.

Restà ignoro alla maggior-parte di quel popoli il motivo, che avesse determinato Aly-Bey a mutare allora di parere sulle gii prese misure; ciascheduno la discorreva a

modo suo.

Si pensò da taluni, che Aly-Bey avuto riflesso al perdimento di tempo, che eragli costato l'acquisso di Giassa, dubitasse allora, che molto più disastroso, e lungo potesse essergii quello di Gerusalemme, particolarmente se avessero gli abitanti di quella potuto avere delle vettovaglie, e più ancora se non K

avessero agito in tempo gl'intrighi; che dentro vi crano stati già pro-

curati dal Capo d'Acri.

Altri poi furono di parere, che Aly-Bey potesse temere, che colla dilazione del tempo non andasse rassreddandosi quel Partito, che a lui si era dichiarato savorevole in Cairo, che per tutte le dimostrazioni si conosceva essere per esso molto lusinghiero, e da poterne sperare il più felice esito, tanto più che anche nella detta Città del Cairo andava facendosi maggiore la dissunione fra quei Grandi, e che il Popolo desiderava di nuovo il suddetto Aly-Bey al Governo di quel Regno.

Ma qualunque fossero i motivi del cambiamento dato alle riferire prime disposizioni militari, è certo, che prevasse allora il parere di Aly-Bey, ed il Capo d'Acri ebbe ragioni tali da seguitario, o almeno

da non contradirvi.

I comuni pensieri furono adunque rivolti verso l'Egitto. Aly-Bey scelscesse in tale occasione per Comandante Generale desse sur Truppe Aly, Figisolo di Dasièr d'Omar, Usicale di distima reputazione, ed

il quale in tutte le occasioni aveva date delle costanti riprove del suo

valore.

Fu pertanto dato principio a una Spedizione di si grande importanza il di 27. di Marzo 1773. con mandare avanti Tenrauvi-Bey con trecento Uomini a cavallo, e circa quattrocento Soldari Barbereschi a piedi. Questo Generale moltratoli intanto nel suo cammino, e palfata la Palestina giunse as Castello di Aris (i) Piazza dell'Egitto sul Medirerraneo sontana da Gaza circal quarantadue miglia. La Fortezza non sece alcuna resistenza non escripto.

(1) Arm, or Ariso. Si crede da sicurio.

- che quello folle l'ardica Circle di Offiatina di Tolomeor Bib. W. Cap. V. 11 Gol- fo, che si prefip questo Castello è chiamato da i Marinari Golfo di Larissa.

fendone neppur capace, onde venne placidamente in suo potere.

Giunto tale avviso ad Aly-Bey, pensò questi allora di non dover più indugiare, onde il di 8. di Aprile 1773. in cui cadeva il Giovedì Santo (1) si mosse immediatamente dagli Alloggiamenti con tutto il suo Esercito, accompagnandosi con esso Aly, Figliolo del Capo d'Acri, e paísò a Gaza, di dove poi si messe nuovamente in marcia per il Deserro dell' Arabia Petréa, che divide la Palestina dall' Egitto, essendo seguitato da Celebì, altro Figliolo del Capo d'Acri, e da Kerim, Nipote dello stesso Capo; dopo i quali ne venivano colle loro Truppe due Capi de i Metuali, che uno era il Gran Sciehk Nansif, e l'altro Abbas-Mahmèt .

Tut-

<sup>(1)</sup> Questa notizia la ricevei con una lettera di Gerusalemme scritta il dì 23. di Aprile 1773. L'Amico era bene a portata di saper tuttociò per varie forti ragioni,

Tutte le Truppe, che furono in marcia in tale occasione per secondare l'Impresa di Aly-Bey erano circa venticinquemila Persone tutte in buon arnese, e le quali facevano lusingare della più felice riuscita.

Il Capo d'Acri se ne restò in Gaza con alquante Truppe per stare in aspettativa dell'esito della spedizione del suo Alleato, mentre la sua cadente età non gli permetteva d'inoltratsi in un viaggio troppo disastroso; e perchè la buona politica non voleva, che sossero lasciate le Provincie della Sorsa, e della Palestina senza un rispettabile Capo da imporre soggezione, e prevenire all'occorrenze qualunque inconveniente, e disordine.

Mahamèd-Bey Abù-Dahàb, che col Titolo di Caimacan, o sia Luo-gotenente (1) governava allora l' Egitto, a tali avvisi credette di non K 2 do-

<sup>(1)</sup> Spiegali quelto termine nella Par. L. pag. 194.

150 doversene stare più fulli indisserenza; onde pensò a riunire in mediatamente tutte le sue Truppe per passare ad opporti a i progressi, e a i tentarivi di Aly Bey, e de i di lui Alleari. Per altro prima di partire dal Cairo volle anche provvedere all' elito incerto delle sue armi, onde pensò a adunare le sue maggiori ricchezze, e le mandò nel Seid, o tia nell' Egitto Superiore, ove aveva di mira un ficuro afilo quando la force delle armi gli fosse stata contraria. Aveva già spediti alla volta del nemico tre Boy colle loro Truppe, le quali seguità poi egli stesso col rimanente della sua gente, che in tutto formavano: un corpo di trentamila persone,

Si riuni adunque Abù Dahab con i tre Bey, a Birk-el-Haggi (1)

<sup>(1)</sup> BIRK-EL MAGGI, cioè Pozzo, o piuttosto Vasca de i Pellegrini. Questo è un luogo lontano circa sei miglia a Oriente del Cairo presso Matheréa. Il Campo, e Pia-

dove si suole adunare la Carovana, che passa alla Mecca. Si avanzò oltre, e giunse nella Pianura di Selehie, la quale è distante dal Cairo circa cencinquanta miglia, ove si rifcontrò colle armi di Aly-Bey.

Non fu allora pensato da ambi le parti se non a combattere; onde senza frapporre dimora, il dì 28. di Aprile 1773. con egual valore si presentarono Battaglia. Le tenebre posero fine per quel giorno al combattimento, il quale con tutto l'impegno, e coraggio riprincipiò la mattina dopo. Ma volle la disgrazia, che nel calore della zussa volendo Aly - Bey forzare il suo Cavallo, questi gli cadde sotto; per il che esso ne riportò una ferita, la quale fin da quel momento fu giudicata mortale; nel tempo stes-K 4 ſo

e Pianura, che è all'intorno di detto luogo si trova nelle Istorie di tutti i tempi essere sempre stato prescelto per riunitvi le Truppe, e farvi degli Accampamenti. non fu meno funesto alle Armi di Aly-Bey, mentre il bravo Aly-Figliuolo del Capo d'Acri, e General di tutta l'Armata ebbe ancor egli la disgrazia di restare estinto sul Campo, compianto generalmente dall'Armata, giacchè in lui perdevano ogni sostegno.

Quette funeste nuove ben presto si sparsero per tutto l'Esercito, e come suole accadere in simili sinistri incontri, principiò a spargersi il timore fra le Truppe, per cui rallentando il consueto surore, quantunque sossero incoraggite dagli altri Comandanti, sinalmente cedettero, e la vittoria si dichiarò complera in savore di Abù-Dahàb.

La strage tanto da una parte, che dall' altra su sanguinotissima, contandosi, che la mortalità delle Truppe di Aly-Bey, e de' suoi Alleati ascendesse a circa ottomila Persone, e che un' egual perdita soffrissero gli stessi vincitori.

Abù-

Abù - Dahàb informato che fu della disgrazia del suo Nemico, corse immediatamente a ritrovarso. Appena che questi due Nemici si furono riscontrati, si abbracciarono reciprocamente colle lacrime agli occhi, usando Abù - Dahàb verso di Aly - Bey delle più cortesi, ed umane espressioni, offerendogli nel tempo stesso il proprio Padiglione, la quale offerta graziosamente accettata da Aly - Bey, su subito satto ivi condurre, ove ebbesi ogni pensiero perchè gli sosse medicata la ferita.

Fece poi Abù-Dahàb venire alla presenza di Aly-Bey tutte
le proprie Truppe, acciò offerissero al Nobil Prigioniero gli onori
dovuti alla di lui dignità, e ogni
Bey passò a baciargli la mano.
In ral occasione Abù-Dahàb fattasi
portare una tazza di Cassè ne bevve egli una porzione, e presentò il
timanente ad Aly-Bey, così facendo per levargli ogni sospetto

in tali circostanze, che quella bevanda fosse attossicata.

Non mancò Abù-Dahàb di rutre le dimostrazioni, che possono mai praticarsi col più sineero Amico; e di più osferì ad Aly-Bey, che quando gli sosse piaciuto lo averebbe fatto passare in Cairo con tutta la pompa militare. Ma Aly-Bey ricusò questa pubblica dimostrazione, e si contentò di esservi fatto trasportare di notte tempo privatamente in una lettiga accompagnato soltanto da una Truppa di Uomini a cavallo, e da diversi Schiavi.

Entrò adunque in Cairo la notte del di 2. di Maggio 1773. e passò ad alloggiare nel suo antico Palazzo, ove surono chiamati i migliori Chirurghi del Paese per meglio esaminare, e curare la di lui ferita; ma trovarono, che questa era incurabile, e che poco più averebbe sopravvissuro. Ed in fatri dopo aver resi i più vivi ringraziamenti ad Abù-Dahàb per le buone accoglienze usaregli in quell'inselice circostanza, ridotto sinalmente agli estremi spirò poi il dì 7. dello stesso Mese di Maggio nell'erà sua di circa quarantatre anni.

Volle indi Abu-Dabab, che al Corpo dell'estinto Aly-Bey susse prestato ogni onore, per cui ordinò, che venisse distinto con essere condotto al Sepolero colla maggior pompa; come tutto su puntual-

mente eleguito.

Nella maggior parte delle perfone fece specie ciò, che venne fatto da Abu-Dahàb a riguardo di detto Aly-Bey dopo averlo vinto, mentre i più pensavano, che dopo morse almeno gli averebbe fatta recidere dal busto la testa per doves
esser rimessa poi in Costantinopoli
al Gran Signore, conforme il trartamento, che è solito farsi a i tibelli, o ad altri delinquenti di Stato,

Anche alla Porta dette nell' occhio, che Abù-Dahab insieme coll'esarta Relazione da esso mandata della sottomissione, e della morte di Aly-Bey, non ne avesse mandata anche la di lui testa. Quali potessero essere le ragioni, che egli adducesse allora alla Porta non fono ancora giunte alla pubblica notizia; ma sembra, che fossero tali, delle quali il Divano ne restasse persualo, o che figurasse di esserlo, mentre il Gran Signore dopo ricevuta la suddetta Relazione, spedì ad Abù-Dahab de i magnifici regali.

Quello peraltro, che in generale potette presumersi su questo Articolo, si su, che il detto Abù-Dahàb avesse allora voluto trattar così il suo Nemico, per la rimembranza, che in esso poteva fare, l'essere egli stato Schiavo di detto Aly-Bey, e l'essere stato da lui benesicato in tutte le occasioni.

mi, mentre da esso solo riconosceva la sua grandezza. E che per la ragione medesima, e più ancora per essere suo Cognato (Part. I. pag. 243.) volesse risparmiargli dopo morte l'obbrobrio, che sosse veduta esposta al Pubblico, la di lui testa in Costantinopoli.

Potrebbe aver avuto luogo a tuttociò qualche altra ragione, che soltanto il tempo avvenire potrebbeci fare scoprire. Frattanto è da sapersi, che Abù-Dahàb alloraquando dopo l'ultima Battaglia si abboccò con Aly-Bey, mostrò al medesimo un Comandamento del Gran Signore, col quale gli ordinava di fare avere alla Maestà sua la di lui testa, e che in virtù di detto Comando aveva marciato contro di esso.

Aly - Bey a tali parole messe fuori ancor esso un altro Comandamento della Porta il quale gli dava un egual ordine di sottomettere

• . . .

lo stesso Abu - Dahab, considerate in esso come un Ribelle, soggiungendo Aly Bey, che a unico ristesso di vendicare il suo Sovrano aveva most se nuovamente le atmi costro l'Elemente.

gitto.

Quì non servirà sermatsi sopra le templici parole di questi due nemici, i quali in sostanza avevano sorse in mira ogni altra cosa, che la gioria del toro Monarca. El certo per altro, che trovatisi ambidue egualmente insidiari da un Comando medesimo avianno dovuto conoscere in qual maniera si pensava dalla Porta a lor riguardo. Per Aly-Bey su presto rerminato di far resessioni, perchè motì. Abbi-Dahab poi, che vive, ce lo diranno le surure sitorie in qual maniera egli abbia pensato.

La Porta, che aveva bilogno di promovere in quelle Parti delle di visioni fra quei due potenti Ribelli, aveva trovato un ottimo arezzo di

far-

farlo colle loro stesse Armi. Questo è già uno de i soliti antichi ripieghi della politica Turca, di sarsì, che si distrugga un ribelle coll'altro. Sempre non riesce interamente nel suo sine; ma sempre vi guadagna.

Dissi già nel S. III. che precedeva la Parre I. di questa istessa Istoria della Guerra della Soria, che Aly-Bey era nativo di Abassa piccolo Paese dell'Asia nella Georgia, e che naro era da Genirori Cristiani, e che nella sua prima Infanzia aveva professa la Religione de suoi Maggiori, che erano Careci Scismatici, e finalmente, che essendo stato condotto in Costantinopoli era stato venduto a un Turgo Negoziante di Schiavi, avendo allora principiato a seguitare la Religione Maomettana.

di in Cairo, ove su venduso a Josseph, e Isach Ebrei, allgra Gran Doganieri di quella Città, i quali ne fecero un dono a Ibrahim Kaià uno de i Bey dell' Egitto. Esercitò appresso di questi tutte le Cariche Famigliari, di dove poi mediante il suo spirito arrivò finalmente a occupare ancora egli un posto di Bey, ed a fare finalmente una rispettabil figura sul gran Teatro del Mondo.

Quì adunque gioverà avvertire per la verità litorica, che non va prestata alcuna fede, intorno alla Ascendenza di detto Aly - Bey, ad un Articolo di foglio stampato in Germania, non so veramente dove, ma riportato anche ne i Pubblici Avvisi d'Italia (1) ove si fa nato da Padre Tedesco. La novelleta può essere vera rispetto a qualche altro soggetto del nome medessimo, ma è falsa rispetto ad Aly - Bey dell' Egitto.

La morte di Aly-Bey pareva, che dovesse lusingare la Soria di veder rinascere la tranquillità nel suo

fe-

<sup>(1)</sup> Notizie del Mondo del 1773. Num. 99.

seno. Ma già vi sono indizi tali da supporre, che non meno gravi vo-gliano essere in appresso le discordie in quella Provincia; il tempo però sarà quello, che ci mettera al fatto di ciò, che sia per succedere in quelle Parti degno di memoria.

## IL FINE



of the same of the

E.ii.

## INDICE

Ą

ABaffa . Paefe dell' Afia nella Georgia: Pag. 159. Abbas - Mabmèt Capo de i Metuali. 148. Aburraham - Bey Egiziano . 6. Abdurrabman Pascia; già Pascia d' Aleppo. 30. 39. 90. 97. Admoglei Mahmed. Pascià di Damasco. 109. Agb - Denghi, o sia Arcipelago 100. Abmed. Comandante di Giaffa 121. 138. Abmed. Figliolo del Capo d' Acri 56. 58. Abmed Molla Re di Marocco. pag. 4. Akkal. Gran Sacerdote de' Druft 22. Akkeli . o fian Sacerdoti de Diufi 22. Allubia . Torrente della Soria . 54 55. Aly - Daber Figliolo del Capo d' Acri. 20. 56. 111. 147. 152. Aly. Capo de' Metuali. 57. Amatbula. Antica Città dell' Isola di Ci-Aris, o Arisc. Piazza dell' Egitto 147. Arissa Zuck - Michail . Luogo nella Suria 72. Avle. Fiume in Soria a Settentrione di Seida 50. Ausa. Porto nell' Isula di Paros 43. 99. Ayub Bey Egiziano del partito di Aly-Bey 26. BaiBaruti. Città della Soria 48.63:
Bafan. Città olere il Ciordano 21.
Bafcià. Suo fignificato 91.
Befgb. Segretario di Aly-Bey. 34.38.
Birk el-Haggi. Pozzo de Pellegrini in Egitto 150.
Borfe di Danaro. Loro valuta 69:
Boftra. Città oltre il Giordano 21.
Buffareth. Città oltre il Giordano 21.
Buffareth. Città oltre il Giordano 21.
Buffareth. Città oltre il Giordano 21.
Butrùs. Agà; o fa Pietro Agà 9.
Dyblus. Città della Soria 68.

C

Adi. Significazione di questa parola 105.

Caiassa. Specie di Bastimento. 48. 77.

Caifa. Città della Soria. 38. 46. 48.

Caimancan, o sia Imogorenente. 149.

Campo. Significazione di questa parola in Levance 67.

Candgiar, o sia Cultello. 93.

Capo Serfand, o Sarpant nella Costà della Soria. 54.

Carkà. Villaggio detla Soria. 84.

Castar Junes. Luogo nella Soria. 72. 77.

Castravano. Provincia montuosa della Soria 7. 47. 63.

Celebi. Figliolo del Capo d'Acri 148.

Chilis Residenza del Pascia Delil Halli.

Giocadar: Significazione di questa parola 93.

Cray.

164 Craycon. Generale delle Truppe del Capo d' Acri 87.

D'Amasco . Capitale della Soria 131. Damiata . Città dell' Egitto 43. 122.

Damora. Finme della Soría. 114.

Delil Halil. Pascià. Capo Principale delle
Truppe Turco-Druse 58. 109. 113. 115.

Denguisly Bey. Lo stesso, che Dinguelay-Bey.
Der. al-Gamar. Città in Montagna, ove
abita il Grand Emir de i Drus. 8.

Dervis. Pascià di Seida. 18.

Deserto dell' Arabia Petréa. 148.

Dinguelzy - Bey Comandante di Seida 48.

113. 140.

Drus. Popoli della Soría 47.

E

Mir Jusef. Gran-Principe de i Drust.
7. 109. 114.
Emir Mansur. Già Gran-Principe de i Drussi.
5. 7.

F

Ettàb Pascià di Tripoli 14. 16. 38. Fiume d' Amur nella Soria. 114. 116. Franchi, o fiano Europei. 90. GAZA. Città della Palestina 7. 35. 87.

I 129
Gerde. Spiegazione di questa parola 28.
Gerusalemme Capitale della Palestina 132.
Gezzàr Bey; o sta Gezzàr Abmed Bey; del partito Ottomanno, Luogotenemee dell' Emir Jusef.
Giassa. Città della Paalestina, 86. 119.
139.
Giannizzer Agà. Sua significazione 106.
Gibàll. Città della Sorta. 68. 84. 130.
Giobbe Bey. Egiziano del partito di Aly-Bey 26.
Giurgewo nella Valachta 98.
Golfo di Larissa nell' Egitto, 147.

H

HAggi - Ibraim . Agà Turco 124.

Haggi Mustafà Cassib ribelte in Tripoli di Soria . 91.

Hak - Denisi; o sia Arcipelago 100.

Horàn . Provincia situata a Scirocco di Damasco . 21.

Hozà Seid Abdulkerim Effendi Mucà Bezelè .

Segretario di Stato alla Porta Ottomanua 98.

I

I Brabim Kiajà. Bey dell'Egieto. 160. Joseph, e Isach Ebrei Gran-Doganieri del Gairo 159.

Ju-

Jusef - Emir . Gran Principe de i Druft 7. 48.

Jusef - Gerard . Capo delle Montagne presso

Napulósa . 142.

Ismail Bey Egiziano . Comandante di Aly .

Ben a prende poi il partito di Aly .Da.

Bey; e prende poi il partito di Abù Dabab. 28. 33.

Ivvanovich. Conte Giovanni. Capitano Ruf-

K

RAn. Suo fignificato. 67.

Karèm. Adunanza di Donne. 25.

Kassimia. Luogo nella Sorta. 113. 115.

Kerèm. Nipote del Capo d'Acri. 148.

Kiajà. Significato di questa parola. 114.

L

Ladicéa. Città della Soría. 14. 92. Latarchía. Città della Soría. 14. 92. 130.

M

Mamèd. Bey Abù - Dabàb Bey dell'
Fgisro. Generale di Aly - Bey, cher
poi lo stadisce. 23. 149.
Mabmèt Figlio del Capo d'Acri. 51.
Mabmèt Pascià di Damasco. 51. 131.
Mansùr Emìr. Già Gran-Principe de' Drufi. 7.
Mare Aegeum, o fia Arcipelago 100.
Marbianco. Arcipelago 100.

Marocco . Regno dell' Affrica nella parte Otcidentale della Barbersa 4. Matheréa. Luogo nell' Egitto vicino al Cai-. 10 I 50. Mazerib. 130. Mecca Città dell' Arabia Felice 4. 29. Medina. Città dell' Arabia fesice 5. Metuali. Popoli della Soria Alleati del Capo d' Acri 7. 18. Mirì, o fia Tributo 65. Mugrabini, o siano Soldati Barbereschi 139. Mullà, o Mollà. Si spiega il significato di questa parota 105. Musselim, o fia Governatore 92. Mustafà Anadol, Agà Turco 124. Mustafà - Bey . Sangiac in Seida 6. 19. Mustafa - Bey Sciebk di Napulosa 32. 121. Mustafa - Reis . Comandante Turco di una Nave da Unerra 102.

## N

Napatia. Luogo della Soría fra Sur, e Seida 52. Napulosani. Abitanti di Napulosa 77. Nansif Ciran - Sciebk de Metuali 148. Nasserà Fortezza 21. Natolia. Provincia dell'Asia Minore 100. 110. Nazaret. Città della Goliléa 75. Nesrallà. Capo de' Metuali 57. Numàn. Pascià destinato al Governo di Scida, ma non nè prende il possesso 18.

0

Odk - Basot . Suo signistato 93.
Orlovo Generalissimo delle Armi Russe nel Levante 73.
Osman - Bey . Egiziano nemico di Aly-Bey 70.
Osman Pascia Serasckier 31.
Osman, gia Pascia di Damasco 132.
Ostracina . Città dell' Egitto . 147.
Ottoman Figlio del Capo d' Acri 11.75.108.

A

PAfo Nuova. Nea Paphus. Antica Città dell'Isola di Cipro 44.
Palestina. Provincia dell'Assa 77.
Panaiotti. Capitano Russo 46.
Paros. Isola dell'Arcipelago 46.
Pietroburgo. Città detta Mostovia 45.
Porto di Giassa nella Palestina 137.
Psaros. Capitano Russo 43. 46. 46.

R

R Ama Città della Palestina 7. 144.

Reggèb. Pascià nominato dal Gran Signore al Guverno di Seida 18.

Riso. Capitano Russo 43. 64.

Romanzow. Generale delle Armate Russe di Terra 98.

Romelía, o Romansa. Provincia dell'Europa posseduta dal Gran Signore. 100.

Saf-

C'Affet . Città della Guliléa 30. Salek . Figliolo del Capo d'Acri 21. 36. Sall . Agà Turco 124. Samaria. Oggi Napulosa 76. 132. Sambecchini Damiatini; specie di Bastimenti 89. Sangiac, o sia Governatore delle armi 19. Sarl Kiajà, Serasekier di Delli Halll Pa-[ijà 114. Sciebk, o fia Capo 8. Schiebk Nansef. Capo de' Metuali 55. Sciebk Orfaai; nemito di Aly-Daber, poi suo aderente. Sciebk Sciami. Nemico di Aly - Daber , pos luo aderente 21. Seld, o fia Egitto Superiore 150. Seida. Čittà della Soria liberata dall' Affedio de' Turco - Druft 54. Serasckier. Suo significato 31. 114. Serfand, o Sarpant. Cavo sulla Costa della Soria 54. Seyd. Figliolo di Aly - Daber 21. Simolin. Configliere di Stato dell'Imperatrice delle Russie 98. Soliman - Bey . Destinato Comandante di una Squadra Turca in Soria 123. Sonabin Bey. Favorisce il partito di Aly-Bey 85. 137. Spiridow . Ammiraglio Ruffo 43. 46. 49. Squadra Russa in Soria 121. Stendardo di Maometto, prefo da' Russi 123. Sur . Città della Soria 129. TenTentauot Bey Egiziero, che milità in fasore del Capo d'Acri 56. 58. 127.

Torrente Akubia nella Soria 54.

Traconitide. Regione, che sa per confine
dalla parte de Settentrione il Paese di Dumasco 21.

Trio. Porto nell'Isola di Parus 121.

Tripoli. Città della Succi 15 39. 91.

Tripolicani. Abitanti di Tripoli 93.

Tufankgì Basil. Capo de Fucilità 91.

Turco-Druft. Alleati. 53:

Valachia: Provincia dell'Europa 98. 112: Vekil-Osman. Destinato dalla Porta per Pascia del Cairo 108; Vionovich: Capitano Russo 72:

ZEnfeggir - Bey , Inviata di Aly . Bey 73:

Per Gaet: Cambiagi Stampator Granduce Con Licenza de Superiori.



. · 

· • . .

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 1        |         |  |
|----------|---------|--|
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          | 1       |  |
| form 410 | Marie D |  |

